





### BREVE TRATTATO

sopra lo studio

## **DELLA RELIGIONE**

PER

MONS. GIOVANNI FORTUNATO DEI CONTI ZAMBONI

F FORMULANDICAL PROPERTIES OF THE SECTION OF THE SE

X1 n 21

## Breve Trattato

SOPRA LO STUDIO

DELLA RELIGIONE



HOMSIBADE GIOVANNI FORTTINATO DE CONTE ZAMBONI

Camenice della : Brasilica L'iberiana C
ficlato domestico di S Sanita ed uno da Fandalori
dell'Accadentia di Beligione Callalica



LO STUDIO

# DELLA RELIGIONE

PER MONSIG.

GIOVANNI FORTUNATO DEI CONTI ZAMBONI



TODI Wa Raffaello Scalabrini 1850 2. H. C. 41

### ALL' EMINENTISSIMO PRINCIPE

IL SIGNOR CARDINALE

## ANTON-MARIA CAGIANO DE AZEVEDO

DEL TITOLO DI S. CROCE IN GERUSALEMME

#### EMINENTISSIMO PRINCIPE

On' opera destinata alla DIFESA della RELIGIONE NOSTRA SANTISSIMA attaceata oggi con ogni manicea di argomenti da tanti, che pure le si professano figli, meritava di vedere la pubblica luce fregiata del nome di qualche Personaggio autorevole, che col suo parroccinio l'aiutasse meglio a riuscire nello scopo a cui è indiviguata. La Dotrina e lo selo, che tanto distinguono l'EMINENZA VOSTRA, non mi hanno fatto stare in forse sulla scelta. Le piacque di accettate l'offerta quantunque umile, ed ecco che il volume esce tutelato dall'ombra venerata del suo chiacissimo nome. Moi dito assai fortunato di si bella ventura, essemdochè essa mi porga l'occasione di te-

stimoniarle pubblicamente i sensi di quella gratitudine, che pet gl'immensi beneficii compartitimi, io nutto dentto al mio cuote assai viva. La memoria Del mio Dio, alla cui ultima volontà ho obbedito col continuate la stampa di quest'opeta già da esso cominciata, acquistetà un lustro novello, e l'EMINENZA VOSTRA, che l'ebbe amico e compagno mentre vivea, godià di vedete il suo nome unito a quello di un Prelato, che tanto fece e sostenne per la causa della Religione e della Soia Opostolica.

Degnisi pettanto l'EMINENZA VOSTRA di aggradite questo piccofo dono, e di conservatmi quella valida protegione di cui sempte mi ha onorato, e la quale speco mi satà di scheemo quind'innanzi contro la cea fottuna. Baciandole rispettosamente la sacra Porpora permetta che passi all'onore di dichiatarmi

Dell' E. V. R.

Roma 15 Settembre 1850

Devmo Obb. Servidore Vero GIOVANNI BATTISTA ZAMBONI

#### AL LETTORE

Il presente lavoro dell'egregio Monsignor GIOVANNI FORTUNATO ZAMBONI si potrebbe chiamare a buon diritto postumo; essendoche appena consegnato il manoscritto acció si desse mano a stamparlo, egli passò a miglior vita. Di che gli accadde di non aver potuto curarne la edizione, ed introdurvi forse qualche ammendamento e miglioria, e di non poter isperimentare quella specie di onesta compiacensa che dalle fatiche onoratamente sostenute deriva acli autori: compenso unico che alleggerisce i travagli mentre si sopportano, e li fa dimenticare quando sono passati. Sebbene nella longeva età di novantaquattro anni, quanti ne arrivò a contare Monsianor ZAMBONI, non erano queste olorie, alle quali agognasse; chè uomo di sentimento profondamente religioso tutto sapeva rivolgere all'onore di Dio, ed al vantaggio spirituale del prossimo. Il perchè nella maggior parte delle sue opere, nelle quali spese lunghe vigilie ed assidue cure, conservò l'animo, come sarebbe accaduto nella presente che adesso si pubblica, se la morte non lo avesse prevenuto nei suoi desiderii. Ed ancora negli altri carichi ed incombenze, che ebbe a sostenere in tempi difficilissimi, non tenne mai dietro al desiderio di onoranze e lodi mondane, mirando sempre a più alto intendimento in qualsiasi genere di sue svariate e molte operazioni. Le quali raccolte e descritte da abile penna ci è lusinga che vedranno quanto prima la luce, mentre crediamo non sia fuor di proposito se qui scendiamo a toccarle di volo.

La nobiltà della famiglia onde GIOVANNI FORTUNA-TO trasse i natali, l'applicazione che spese assidua nello studio delle discipline teologiche e legali, l'essersi secondo lo spirito di sua vocazione consagrato al Signore nello stato ecclesiastico, lo posero nella condizione di potere in Roma sua patria percorrere una onorifica carriera. Trovato nel Cardinale Orsini un valido mecenate alle doti che adornavano il suo animo ed ingegno, cominciò all' ombra di sì valida protezione a farsi conoscere, e fino dal 1803 troviamo che la Congregazione del Buon Governo se ne giovò per mandarlo Visitatore a Città della Pieve acoiò be dilapidate sostanze di quel Municipio fossero restaurate. Nel tornar che fece a Roma gli fu affidata la gelosa carica di Avvocato Fiscale del S. Uffizio; ma la delicatezza e lenità dell' animo che il facevano con facilità vincere dai sentimenti compassionevoli, lo consigliarono a rinunciare a quell' impiego, facendogli rivolgere ogni cura alla discussione e patrocinio di cause ecclesiastiche. Frequentando allora la S. Congregazione del Concilio concepì l'idea di raccogliere in una sola opera le svariatissime materie che durante il secolo XVIII. si vennero da quel S. Tribunale trattando: ed il fece racchiudendole in otto grossi volumi, che intitolò: Collectio declarationum S. Congregationis Cardinalium S. Concilii Tridentini Interpretum etc. etc. Il qual lavoro nel 1812 cominciò a veder la luce in Vienna d' Austria, essendoche il ZAMBONI per quell' Impero, ove aveva estesissime relazioni di famiglia, andò viaggiando allorche Roma e gli stati di S. Chiesa tornarono sotto straniero dominio, ed il gregge di Cristo, incarcerato

il pastore, era da quei luoghi sbandato. Da tale sventura trasse il nostro autore propizia la circostanza di aver modo onde conoscere addentro oli uomini e le cose, di arricchire la sua mente di pellegrine notizie, e di acquistare quell'accorto discernimento che tanto vale a quidare se stesso ed altrui nel procelloso mare di questa vita. Ed egli ebbe il piacere di vedersi accolto dovunque coi segni della più cordiale benevolenza, nell' Ungheria specialmente: dal che traendo buon augurio, volle adoperarsi ad aprire una colletta, affinche le elemasine dei fedeli venissero in ojuto del sommo Pontefice, che chiuso in Savona, non aveva modo da sopperire alle strettezze de' suoi. E più volte durante quel tempo di fiera persecuzione, dovette il ZAMBONI per segrete e delicate missioni portarsi da Vienna a Savona, e nella Prussia, e in vari luoghi di Francia, rendendo con ciò utili servigii alla causa della religione e dei troni.

Caduto Napoleone, e restituito alla sua Metropoli Pio VII, il nostro autore eziandio tornò in patria, ed in premio di suo fedele operare fatto Cameriere segreto del S. Padre, e Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana, ebbe poco stante con dispacci interessanti per il Cardinal Consalvi a ripartire per Parigi. Donde per la Germania calato in Italia trovò a Genova il sommo Pontefice, riparatosi colà quando prodigiosamente si sottrasse alle ambiziose mire del Murat. Per la sconfitta del quale consolidata la pace d' Italia, e datasi muno alla sistemazione degl'interessi comuni, fu il ZAMBONI destinato a rappresentare in Modena la Santa Sede quale Inviato Straordinario per gli affari Ecclesiastici presso quel Duca. Dieci mesi vi si trattenne; e tanta abilità e sapienza mostrò nella trattazione dei negoziati, che da Roma ebbene lode, dalla Ducale Famiglia riportà stima ed affezione, e presso quegli abitanti il suo nome rimase in alto grido di fama.

Compiuta questa missione cominciò in Roma un tenore di vita attiva, che dal passato distinguevasi per diversa ragione. L' uomo dal solerte ingegno nello andare attorno per tanti diversi popoli aveva veduto quali piaghe in mezzo di essi la rivoluzione francese aveca aperto; e piangendogli in cuore del quasto immenso che erane derivato ancora alla Italia, e perfino alla sua Roma, si dette tutt' uomo a proourare di rimarginarle. Da quel tempo perciò, sebbene fosse stato creato Prelato Domestico, si determinò a non vivere più che la vita dell' uomo, il quale ogni studio, ogni fatica, ogni aderenza, tutto quanto sa e può consagra al miglioramento intellettuale e morale dei suoi simili. Già fino dal 1801 era stato il principal promotore dell' Accademia di Religione, che nata appena con la influente sua attività era cresciula con ottimi successi. Rimasta però chiusa durante la invasione Francese pensò allora di tornare a farla risorgere più splendida e gloriosa. Il vizio che unito alla miscredenza pareva trionfasse sicuro, cominciò in quella eletta dei più dotti e zelanti personaggi a trovare un contrasto energico ed efficace. Monsignor ZAM-BONI ne formava, per così dire, l'anima, essendone Segretario. A tutto la industre sua vigilanza provvedeva, a diffondere stampe, che seminassero sane dottrine, a procurare numerosi uditori, specialmente giovani, alle discussioni dotte degli accademici, a spiegare uno zelo attivissimo per crescere la novella generazione, se fosse stato possibile, o dimentica del passato, o coll'orrore delle sue nequizie. A tal fine aveva progettato con ragionato piano la creazione in Roma di un Collegio delle Provincie, in cui si raccogliessero i migliori ingegni dello stato che nella Capitale convengono per ragione di studii, e questo istituto proponeva venisse da quell' Accademia di Religione Cattolica di-

retto. Perchè il modo con cui il nostro Autore aveva concepita quest' Accademia, ed al quale agognava di portarlo, era ben lungi da ciò in appresso divenne. Stimava egli poco fosse che valenti persone si radunino di tratto in tratto, durante il corso dell'anno, a leggere qualche dissertazione propugnatrice di questa o quell'altra verità, se l' Accademia non avesse presa una parte diretta ad acquistare influenza sulla società. Di più avendo veduto il pregio in cui presso l'estere genti erano meritamente tenute le opinioni dei teologi e dotti di Roma, avvisava che le relazioni scientifiche di essa accademia si dovessero per ogni parte distendere ed allargare. E mentre egli dava opera a ciò, e per conseguire tanto fine aveva intrapreso un viaggio fino a Vienna, alcuni, più che suoi, nemici del bene che veniva operando, tratto partito dalla sua lontananza, con broglio e calunnie indussero l'Accademia a surrogargli altro nell' ufficio di Segretario. La sua delicata fama correndo un rischio tornò a Roma per trattenervisi quanto gli sarebbe bastato a mantenerla onorata presso gli amici, riverita e temuta presso i nemici. Poi abbandonò il luogo nativo e scelse a sua dimora Firenze. Quivi passò lunghi anni spendendo il tempo in pubblicare opere da lui scritte, altre che credendo utili richiamò alla memoria, o alcune che dal francese idioma voltò nel nostro. Fra il numero grande di esse ricorderemo i Dialoghi sulla Religione, la Storia Letteraria degli Apologisti della Religione, un Saggio di Memorie Apologetiche della Religione, un Quadro Cronologico di Storia Ecclesiastica, l' Elogio delle Opere di Duncan, la Vita della Ven. Serva di Dio Suor Chiara Isabella Fornari, con la cui famiglia era stretto da vincoli di parentela, ed il Saggio sul Bello del P. Andres.

Salito al Trono di S. Pietro il Pontefice Gregorio XVI che il ZAMBONI aveva conosciuto assai bene nell' Accademia di Religione Cattolica di cui era uno dei più zelanti membri fino dal tempo che era semplice monaco, volle che tornasse a Roma, e lo fece Segretario dell' Immunità Ecclesiastica. Dopo otto anni rinunziò all' onorevole incarico, e si ritrasse a Genova. Nella sua ampiezza stavagli innanzi alla mente l'idea con la quale aveva concepito il piano di quell'Accademia che vedeva allora ristretto ed impiccolito: e come l'uomo che vagheggia un desiderio e non riposa finchè nol vede attuato, Monsignor ZAMBONI era inquieto, e cercava ogni modo di vederlo realizzato. Tutti i suoi pensieri erano a questo fine rivolti. Parvegli Genova la città acconcia a ciò: quindi colà trusferito per destarne il desiderio, e onde preparar gli animi pubblicò in un vol. in 4.º gli Atti e Memorie dell' Accademia di Religione Cattolica di Roma, affinche con la diffusione di quel libro ogni aderenza e premura fosse adoperata per imitare e i Magnati e i Vescovi del Regno Sardo alla grande impresa. E forse sarebbe riuscito con esito fortunato se la rivoluzione italiana non sorgeva terribile per l'altare ed i troni con lo scopo palese di distruggere il passato, di rovesciare il presente, e di rendere impossibile un avvenire più buono. Allora il ZAMBONI stimò buona cosa cedere ai consigli dei suoi di famiglia che lo stimolavano a tornarsene in patria, dove giunse pochi giorni dopo che il Pontefice erane partito per sottrarsi alle contumelie di una fazione che aveva ardito di assalirlo perfino nella sua residenza. Addolorato dai mali che vedeva aggravarsi sempre maggiori sull' eterna città, ne piangeva amaramente la vergogna e il ludibrio cui era fatta segno all'estere genti. In quei tempi di terribili guasti, di continui palpiti per gli

onesti e pei servi del Signore, il buon vecchio viveva rassicurato dalle premure che zelante spandevagli attorno il suo nipote Giovanni Battista presso cui alloggiava. I giorni di quella terribile e memoranda catastrofe Monsignor ZAMBONI li occupava nel raffazzonare e disporre in ordine le materie che sono argomento all'opera che adesso pubblichiamo; e mentre si dichiarava decaduto di diritto e di fatto dal suo Dominio temporale il Pontificato, e le armi cattoliche querreggiavano quel decreto sostenuto dalla feccia delle Nazioni raccoltesi a Roma, il nostro autore scriveva gli ultimi paragrafi dell' opera in cui si fu a difendere l'autorità temporale della S. Sede. E già si augurava di vedere completo il trionfo della Religione col ritorno a Roma dell' augusto Pontefice, e si deliziava del felice momento in cui prostrato ai suoi piedi gli avrebbe esposto quanto avvisava potesse il suo zelo prestare ancora di opera a vantaggio della religione e della patria. Ma Iddio dispose altrimenti: e dopo breve malattia chiamollo a godere il frutto di sue fatiche nel dì 25 Gennajo 1850. La sua morte fu pianta da quanti il conobbero; i suoi ne furono rammaricatissimi : ed i buoni la considerarono quale spentura.

Coni visse Monsignor ZAMBONI. Le opere di lui ne renderanno sempre cara e benedetta la memoria. Tu o lettore, cara il tuo prò dalla meditazione di questa che ora ti presentiamo, e richiamando spesso alla mente i saggi documenti che in essa si contengono fa di porti fuori di esitanza palesamente in escuzione, perchè se il secolo beffardo ed irricipioso te ne darà biasimo, ne avrai ampia mercale nel ciclo.



## Capitolo primo

NECESSITA' DI UN TALE STUDIO.

Una volta l'esposizione dei misteri della Fede, i precetti evangelici, i doveri, e le pratiche della pietà dei fedeli erano materie, che venivano trattate nelle cattedre e pulpiti cristiani; e tali appunto hanno esposto, e discusso i nostri principali Oratori con elevatezza di pensieri, con una forza di raziocinio, con una bellezza di eloquenza, per cui i loro discorsi sono stati comunemente applauditi. Le diverse circostanze dei tempi per altro hanno mostrato la necessità di deviare dalla segnata strada, ed obbligare gli Oratori a volgersi a considerare la religione nei principi fondamentali della medesima, nelle prove, che ne stabiliscono la verità, nel difenderla dalle ributtanti calunnie, che contro le scagliano i suoi nemici, e vendicarla dagli assalti della incredulità. Questo è pertanto l'oggetto, e fine dello studio della religione diretto ai fedeli cristiani per premunirli, e preservarli dagli errori, e dagli attacchi della miscredenza. Fa d'uopo presentemente agli Oratori apologisti della Religione di farla conoscere a quelli, che ne si sono allontanati, come a quelli, che mai l'hanno studiata, lasciando per un momento da canto le prove della rivelazione, di rimontare ai dommi fondamentali della Legge naturale, e bene stabilire questi principi generali, facendone vedere il legame; ma discendere a trattare uno dopo l'altro, che sia bene stato posto al disopra del dubbio, esporre la natura della nostra anima, e li diritti della coscienza, le regole del giusto; ed è necessario (necessità vergogonos de nostri infelici tempi) provare l'esistenza di un Dio, ad un secolo indifference a questa grande verità, o moltissimo prevenuto contro la medesima, confutare le obiezioni le più speciose, dissipare le nuvole dell' ignoranza, e dell'orgoglio e fare arrossire, s'è possibile, l'ateismo quanto assurdo, altrettanto dannoso:

Fissati questi principi generali, è d'uopo nello studio della Religione di far parola della divina rivelazione. di cui le prove devono venire l'une appresso all'altre con uno incatenamento chiaro, stretto, e maraviglioso, ed incontrastabile, onde debba risultare la verità gloriosa della Rivelazione, ed il trionfo della medesima, e del suo studio; affinchè il suo disegno debba condurre ogni mente ad affezionarsi alle verità rivelate, non solo gli uomini religiosi, e le genti del mondo, ma ancora gli stessi filosofi, mostrando a tutti che la Religione è si possente nei suoi mezzi a formare la felicità dei popoli in generale, che dei cittadini in particolare, ed è non meno dolce, ed amabile, lontaua da tutto il fanatismo di partito in maniera, che non può ciascuno dispensarsi di non amarla, non desiderarla, e di non vedere in essa, come tutti saggi di ogni secolo l'hanno veduto, il legame unico delle nazioni, il più solido appoggio delle leggi, ed il

mezzo più semplice, come il più sicuro di rendere gli uomini virtuosi, e felici. Poichè non si promulgano altre massime, e non ispirano agli nomini che la sommissione alle leggi, alle legittime autorità, la concordia, e l'amore scambievole fra tntti gl' individui componenti la sosietà.

Si deve però avvertire per evitare ogni equivoco, che in questo studio non si parla del giudizio che fa la Chiesa sopra le verità particolari della fede, quando sono combattute, e quando fossero implicite ed oscure. Questo gindizio, e questo esame non può farsi dalla filosofia. È un privilegio lasciato alla Chiesa Cattolica, ed al suo Capo, col quale i fedeli sono certi di non errare giammai segueudo le sue decisioni. Si parla in questo studio di quell'essme, che si può fare fuori della Chiesa ancora, e si deve fare dalla ragione. Esso riguarda i motivi, che si dicono di credibilità; cioè i generali caratteri, e contrasegni, che devono persuadere ogni uomo ragionevole, che la religione cristisna è la vera. Tutti i culti anche idolatri vantavano rivelazioni e comunicazioni colle Divinità; ma lo studio nostro c'insegna, come la nostra ragione c'indica, che quelle sono in contrasto colla ragione stessa, e che tutte non possono essere vere; essendo la verità una sola. La filosofia poi non deve esaminare la sostanza di quello ch' è stato rivelato, può solo cercare le ragioni sopra le quali è appoggiato il fatto positivo, cioè, che la divina rivelazione è stata fatta. La ragione, quando non se ne abusò, sì le dirà, che la rivelazione è possibile, che l' uomo nell' attuale suo stato ne aveva bisogno, che però poteva sperarsi dalla clemenza divina, e che infiniti argomenti rendono moralmente certa, che la religione cristiana è il risultato di questa rivelazione. Quindi la filosofia ha finito; l' uomo deve abbracciare questa religione, e dar luogo alla fede. È certo, che questo grande oggetto dello studio della

religione non avrà la minima variazione; e tutti quelli che si saranno dedicati a questo studio, conoscendo con metodo tutte le parti del medesimo, non potranno abusare delle massime ch'esso propone, ed alterare il fine, ed oggetto, che il medesimo studio si è proposto, e nel tempo stesso recherà vera consolazione agli Amici della religione Infatti come non amare lo studio della religione ch' è la madre di ogni altro studio, come può ciascuno dispensarsene come la metafisica, ch'è la fonte, che ci fornisce dei principi più generali, che è la sorgente della evidenza, ed il fondamento della certezza delle nostre cognizioni, e di lumi? Questi sì belli caratteri non convengono che alla verità di questi saggi principi da cui derivano certissime le verità rivelate. Tutti gli nomini in vero si sentono mossi ad amare la verità, ed è certo una prova, che hanno l'obbligazione di cercarla, e di amarla veramente. Vediamo che la Fede non esclude la ragione, ma esige l'esercizio della ragione, anzi la convalida, e la perfeziona, Nè la fede senza la ragione, come appresso il maomettano, nè la ragione senza la fede, come nel deista, può avere avanzamento. Lo studio nostro deve mostrare tutti i soccorsi offerti dalla sola filosofia, e la insufficienza di questi soccorsi. Tratta le conseguenze dell'oggetto il più importante, tratta niente meno dell' interesse della religione perseguitata per tante parti nei nostri tempi. Chiunque si è dedicato a questo studio sperimenta, che invauo vorranno frastornarlo i sensi dalla sua strada, coi ritratti più lusinghieri che essi gli faranno dei loro oggetti. Egli non ascolterà le loro testimonianze, che per sottometterle al tribunale del suo intimo consiglio, ch' è la ragione umana. Iuvano le suo passioni vorrano sollevarsi contro quest'ordine della natura. Egli le tratterà come sudditi ribelli, di cui non ha bisogno di ascoltare le
proposizioni, se non allortch hanno posto a basso le armi. Invano le passioni degli altri procureranno di renderlo complice dei loro disordini. Padrone delle sne, si
guarderà esso bene di subire il giogo di una potenza straniera.

Che la fede non escinde la ragione si prova colle più rigorose leggi della logica. Trovano alcuni filosofi contradittorii alla ragione i dommi fondamentali del cristianesimo, o li trovano soltanto superiori alla medesima. La prima ipotesi è impossibile; nell'altra potranno forse non crederli, non possono negarli. Per vedere in essi la contraddizione, devono intenderla. Non si può asserire una contraddizione in quello, che non s'intende. Questa è una verità evidente. Vorranno forse negarli perchè non l'intendono? Anche questo in buona logica è un paradosso. Il non intenderli non è ragione nè positiva, nè negativa. Ciascuno potrà non credere quello, che non intende, non negarlo, chè si tratta di un fatto, che deve avere una ragione, il non intenderlo non è ragione, ma è una negazione, un nulla, e per questo dicono falsi i dommi del Cristianesimo. Il dovere di un filosofo non è il negarli. ma l'esaminare se esista il fatto, e se possa essere, e possa dimostrarsi con ragioni ed autorità certa. Poichè non è delitto il non intendere quello ch' è superiore alla ragione; lo è benissimo il non intendere la logica, ch'è il primo esercizio, ed il più necessario della ragione. Stimando poi i moderni filosofi i misteri del Cristianesimo contro ragione, perchè si dice che debba regolarsi

Samuel Cons

l' uomo con quella sola? Questa prova è una ripetizione di principio, che niuno può accettare. Non è stata data da Dio all' uomo la ragione perchè si regoli con quella sola; appunto dallo stesso Dio gli fu data la rivelazione per supplimento ed ajuto della ragione. Finchè non si prova, che la rivelazione non esista, è inutile il dire, che Dio vuole, che l' uomo ascotti la sola ragione. Giò non volendo, vi aggiunse la rivelazione. La sola ragione non proverà mai, che non esista la rivelazione, e perciò la sola ragione non si salverà mai da quella petizione di principio.

Pertanto l'esame del filosofismo del secolo XVIII. e XIX. sarà per lo studio della religione una miniera inesausta, ove nuove follie hanno procurato a tale studio. nuove scoperte, ed ove questo studio viene seguito da successi sempre nuovi subito che si conosce il terreno, e si procede con metodo; e dalle fatiche degli studiosi apologisti risulterà la storia del filosofismo del secolo. narrando i fatti delle aberrazioni de' suoi seguaci, sviluppando i loro errori, i loro vizj, la loro vanità, e la loro ipocrisia, e dimostrando la loro dottrina dalla loro condotta contraria, estenuando la loro testimonianza dalle loro calunnie, e dando dalle loro provocazioni sediziose la misura e lo spirito di moderazione, e dell' umanità, di cui i filosofi pretendono di essere animati. In un punto di vista come in un quadro faranno vedere i loro progressi, i loro attacchi, qualche volta nascosti, e niù spesso scoperti, e dichiarati; la loro dissimulazione perfida, la loro impunita audacia, tutto infine l' intrigo, e tutti i comblotti che hanno cagionato la catastrofe universale. Dallo studio della religione ad uno ad uno i loro pessimi principi e le obbiezioni saranno atterrate col-

l'armi della Logica, e del ragionamento, scoprendo il ridicolo, e la loro confusione colli soli tratti dell' ironia: quindi ne risulteranno le lezioni utili e istruzioni salutari. Con tale studio sarà smascherata quella filosofia inganuatrice, che impone per il fasto delle sue parole, per la pompa de' suoi nuovi sentimenti, e per l'affettazione delle sue false massime, restando ogni uomo persuaso, che tutto ciò non serve a dissinare le nostre tenebre nè a consolare le nostre miserie. In verità non sono mancati molti zelanti scrittori, che hanno considerato ed esaminato la moderna filosofia sotto tutti i rapporti, ed hanno mostrato il loro zelo, e la loro sagacità. È proprio anche della verità, che più si generalizza, più diviene precisa, e chiara, perchè non è ch' estendere il vero, e separarlo dall'errore, ella resta più visibile, perchè si vede ciò, che realmente è. Quando si fa l'esame con sincero animo, e condotto da passioni tranquille, frutta questo lo scoprimento del vero che como il primo desiderio, che v' innamora, così è l'ultimo termine, in cui l'animo si riposa.

Non "è dubbio, che alcuni filosofi antichi, come i moderni nostri hanno marciato nella nedesima strada, orreso la falsa filosofia, e guidati dalle loro passioni, sono caduti nei medesimi errori. Sono stati degni di riso, e di disprezzo: dopo essere direnuti ciechi hanno voluto acciecare gli altri. Hanno sedotti gli spiriti creduli, ed hanno fatto germogliare nelle loro teste ardenti false teorie, e dannosi progetti, i quali hanno servito a contribuire al rovesciamento universale delle basi fondamentali della felicità del genere umano. Non è meraviglia pertanto che molti anche seguaci della religione mostrino una indiferenza, che non hanno per li loro interessi temporali, e di questa religione no facciano essi medesimi un affa-

re puramente temporale. In verità dopo la corruzione della nostra origine, quel bell' ordine primitivo svanì, e venne sostituito il piacere, e l' interesse, che divennero e sono la molla dominante del cuore umano. Quindi nasce la necessità dello studio della religione, ed importa che vi siano alcuni dedicati a questo studio, e mostrino un ardente zelo per difendere la verità, e che non può essere indifferente se non il vizioso per l'eterna sua salute, e quiete di animo, essendo questo il maggiore interesse che l' uomo può desiderare. La storia della Chiesa ci ammaestra, che nelle persecuzioni, e nelle guerre contro la fede, ciascuno errore produceva uno sviluppo di una verità, ciascun delitto una virtù. Imperciocchè più li costumi erano oltraggiati d'alcuni settari, più la Chiesa vegliava sopra quelli de' suoi figliuoli, e l' incredibile austerità dei primi solitari, fu in qualche maniera l'effetto, e l'espiazione degl' infami disordini dei Gnostici e delle licenze mostruose dei pagani. Quando alcuni uomini accordavano tutto ai sensi, era d'uopo che altri tutto a se medesimi rifiutassero; quando la voluttà aveva degli altari, era d'uopo che avesse dei martiri. Così Iddio nella profondità de' suoi consigli sa cavare il hene dal male; fa servire ai suoi disegni le passioni ed i vizi degli nomini.

## Capitolo secondo

UTILITA' INTRINSECA DEL MEDESIMO STUDIO

Veduta la necessità dello studio della religione, si conosce ancora l'intrinseca utilità del medesimo, mentre ogni uomo ben può essere indifferente, come ci direbbe Pascal, chè può bene non occuparsi del sistema di Copernico, ma che importa sommamente di sapere, se l'anima nostra sia mortale, o immortale, e quale direzione debbono prendere i nostri sentimenti, e le nostre azioni. È pertanto, che questo studio richiede l'esercizio della nostra ragione, ed è stato follemente preteso d'alcuni filosofanti che l'escluda. E chi non sa, che la fede senza la ragione trovasi presso il Maomettano? Imperocchè la schiavitù maomettana è stata funesta anche al mondo letterario. Il Califfo Omar nel bruciare la famosa biblioteca d' Alessandria faceva un fatto funesto alle scienze e alle lettere. Sebbene sia negato a torto questo fatto da Renaudot, e da Gibbon / Steota de dead de l' Imper. chap. 8/, quando non s' intende come possono opporsi alla testimonianza di Abulpharage autore di una storia, che fa ouore alla sua memoria, come dice Bayle (Vie d'Abulpharage ). La predetta biblioteca era un grande deposito delle conoscenze dell'Oriente tolto al genere umano, ed insieme alle scoperte degli Antichi, le quali avrebbero potuto servire alla posterità di materiali per le lettere, e di elementi per le scienze, Quel Califfo pretendeva, che se questi libri si accordavano coll'Alcorano fossero inutili, e che se quelli differivano, sarebbero stati perniciosi, onde si dovevano distruggere sempre. Per un dispotismo stabilito presso i Califfi e per mancanza di libri, li Maomettani e specialmente i Turchi sono ignoranti, e di rado megliorano le facoltà loro intellettuali, mentre quelli disprezzano le scienze, e s' insuperbiscono della loro ignoranza tanto circa le arti, che circa le scienze, perchè considerano come atte a spervare lo spirito, e rendere meno bnoni gli nomini a maneggiare le armi. Per una tale ragione non vi è fra loro lo studio della religione, restando escluso dalla setta maomettana qualunque ragionamento, e discorso, Infatti Maometto medesimo proibì ai suoi seguaci lo studio della filosofia. vietò la disputa sopra quel suo codice, di esaminarlo, di venderlo agli stranjeri, di tradurlo sotto pena della morte. (Ross', Religions). Onde in tal modo ha privato la sua setta di coltivare tutte le scienze, che sono coltivate in altri paesi, ed altre nazioni, che ne conoscono la necessità per acquistare le cognizioni religiose e politiche. Ecco pertanto posta una barriera alla istruzione, e allo sviluppo del genio: ecco un popolo schiavo, che ha perduto tutto il desiderio di arricchirsi delle intelligenze umane, divenuto senza educazione, anche troppo indolente per esercitare i propri talenti, e troppo orgoglioso per non adottare, e stimare le scoperte degli altri. All'opposto la religione cristiana non può sottrarsi dallo studio della medesima, e dall'esercizio della ragione; essendo stata fondata nel secolo di Augusto, secolo ove le scienze fiorivano, per cui la sua dottrina doveva persuadere la ragione per avere seguaci. Maometto poi, benche non fusse illetterato, insinuò una religione agli Arabi ignoranti, e volle che tali sempre si fossero mantenuti per non potere esaminare gli assurdi principi della sua religione.

In realtà se noi penetriamo in questo studio della nustra religione, chiaramente conosciamo, che la atessa ragione ci conduce alla fede, ed è essa che ci apre lo porte del Santuario, ed è essa, cho ci colloca fra le braccia della religione rivelata, e ci lascia poi sotto il suo impero. La ragione discute, pondera i fatti della rivelazione, ed allora ci troviamo ovo si tratta dell' esame del Cristianesimo.

Tosto che la ragione ci ha una volta convinti dell'autorità divina di Gesù Cristo, questa stessa ragione ci comanda imperiosamente a sottometterci ai suoi insegnamenti, ed umiliare il nostro debole intelletto alla divina rivelazione. Un tale esercizio della ragione, e studio della religione non può mai ridondare in danno della medesima: sebbene d'Alembert trattando dell'abuso della critica in materia di religione a torto sostiene, che i sistemi filosofici sono molto indifferenti alla religione, e che possono considerarsi anzi più utili che nocivi per la grande idea, che ci danno dell' autore della natura. Egli voleva destramente scansare il giudizio della Sorbona, allorquando asseriva, che la teologia non ha alcun diritto di pronunciare sui sistemi, e soggiunge, che ai può essere un buon cristiano, e così abili creature come Robinet. Ognuno vedo che un tal discorso è quello di un deista, o naturalista, e che non vuole riflettere, che il credere, per esempio, il mondo trenta, o quaranta, o cento millioni di auni antico, conduce presto o tardi ad abbandonare la Genesi. E lacerate le prime pagine della Bibbia, il resto non durerà molto tempo. Inoltre i sistemi risvegliano la curiosità di ciascuno, e vengono considerati come un oggetto essenziale ed importante nella storia naturale del globo. Intanto famigliarizzati gli uomini alla novità dei naturalisti, si trovano filosofi senza saperlo, e pensano cosa ingiusta di essere trattati come increduli, potendosi a loro giudizio conciliare la rivelazione coi sistemi. (Si legga Barruel Lett. Elvien. tom. 1. pag. 310. trad. Veneta).

Parlando poi del Deismo, questo esclude la fede. Pone da una parte l'esistenza di Dio infinitamente intelligente e potente, amico del bene, e nemico del male morale, giustissimo, provvidissimo, e dall'altra parte la spiritualità dell'anima umana, la libertà, e l' immortalità. La ragione vede col solo suo puro lume naturale nascere certi rapporti, il tessuto dei quali forma un sistema morale, e di religione, che appnnto dicesi naturale, perchè tutto si scuopre colle semplici forze della ragione, ed ecco esclusa affatto la fede, che convalida tutte le verità naturali. Questa dottrina del Deismo può avere avanzamento? Gli stessi deisti non possono negare le gravissime discordie religiose, che ad ogni punto li rendono divisi. Mai hanno potuto vantare uniformità di dottrina, unità di credenza, e si sono fatti una guerra asprissima gli uni cogli altri. Trattandosi di opinioni, che interessano le loro passioni, ciascuno si trova persuaso delle medesime o per pregiudizio, o per amor proprio. Le sole proposizioni di Euclide non banno mai cagionato diversità di pareri; come ad uno sembrano, così a tutto il mondo. Baylo stesso gran nemico di ogni religione rivelata confessa, che « se « prenderà dominio la filosofia di sorte, che ognuno non « ammetta se non le idee chiare della sna ragione, e non « voglie fare se non ciò, che gli prescrive la sua ra-« gione, pnò come una cosa certa asserirsi, che in bre-« ve tempo tutto il genere umano sarà per perire. » Il deista non può dire alcuna cosa di preciso, nè della Divinità, nè della Legge naturale, nè dei premi e delle pene della vita avvenire: resta il loro studio perciò tutto esaurito in poche formole generali, senza potere agginngere il peso della necessaria certezza, senza potere schivare i dubbi, senza potere trionfare delle difficoltà degli avversari. Chi di esso può pretendere, che si sottomettano alle sue opinioni piuttosto che a quelle degli altri? Noi sappiamo dalla storia degli antichi Filosofi, la ragione dei quali era più coltivata, ma non più illuminata nella religione pagana, che Issciata a se stessa, non trovava alcuna consistenza. Se poi parlasi di un filosofo allevato nel Cristianesimo, allora è un assurdo, che si dica che la ragione sia abbandonata a se stessa, perchè fu illuminata dalla Fede. Quale studio possiamo dunque avanzare nella religione naturale dei Deisti, che deve i loro studi riguardare piuttosto per una chimera, che esiste nel loro cervello?

E chi non vede, che lo studio della nostra religione innalza coloro, che l'hanno abbracciato a difendere il culto della verità, della pace, in che al divino spirito piace esaltarli, mentre sono coloro magnificati? (Eccl. 44) Dirites in virtute; in ogni genere forniti virtù, pulchritudinis studium habentes: Investigatori delle bellezze del vero; pacificantes in domibus suis: Amici della pace: in generationibus gentis suas gloriam adepti sunt. Ammirati fra li sapienti dell'e doro negli annali della patria, e nella memoria delle future generazioni.

Inoltre chi potrà non conoscere l' utilità intrinseca del nostro studio allorchò si considera l' uomo limitato nello sue facoltà, insaziabile nei suoi desideri, tormentato qualmente dalla sua curiosità, e per la sua impotenza si trova bisognoso di uu lume, che lo rischiari, di una

autorità, che reprima la sua eccessiva avidità. Tutto ciò si conosce, ove egli trovi il rimedio nello studio della religione cristiana. Questo nutrisce i suoi pensieri delle verità le più alte, ed appaga tutte le sne brame, senza offendere la discrezione della sua debole ragione, conciliando due cose con una profonda sapienza, che sono in apparenza inconciliabili. Questo dissipa le tenebre dello spirito pell'abbassare l'orgoglio del cuore, togliendo l'incertezza, e il dubbio, senza distruggere intieramente l'ignoranza; innalza i suoi misteri all' amore, coprendoli all' intelligenza umana. È ben cognito il primo carattere della nostra religione, ed il più distintivo, cioè l' accordo sno perfetto con tutte le idee giuste che può l'uomo acunistare dalle attività del suo spirito e dai Inmi naturali. (parlando di un uomo arricchito di tutti i pensieri che la successione dei secoli ci ha lasciato in eredità) lumi che la religione sublima. Un tale studio utilissimo ci fa conoscere un Dio solo, una sola potenza che governa il mondo secondo le leggi ch'egli ha fatto; un solo Dio presente a tutto, alle azioni ai pensieri regnando sopra lo spazio infinito, e sopra il tempo, eterno; un Dio che si compiace della felicità degli esseri sensibili, un Dio buono, un Dio saggio, un Dio perfetto, e di cui la risplendente maestà. la sublime essenza non possono essere nè espresse dalle nostre parole, nè concepite dalla nostra immaginazione.

Che più? L'insieme della dottrina cristiana, il legame intimo, e dipendenza mutna, tutte sue parti la totalità dell'inseguamento abbraccia tutto ciò che tiene al cielo e alla terra, e che prende l'uomo in tutte le sue circostanze, rigettando ogni paragone cogli insignificanti sentimenti dei ptretesi legislatori morali senza sanzione, e senza titolo. Tutte le lezioni di questo studio son fondate sopra l'eterna ed incontrastabile verità dell'immortalità dell' auima, e della futura vita, ennnciata nella maniera la più insinnante e la più sensibile, guarentita dalla divina parola, ricevuta e professata con quella infallibile persuasione di cui il nome medesimo non era conoscinto. Il filosofo cristiano (Leibnizio) diceva, che nei presentimenti vi era qualche cosa di soprannaturale, che bene osservata somministrerebbe una nuova prova dell'immortalità dell' anima. Poichè la fede è una cosa totalmente sublime e divina che li filosofi dell'antichità nelle loro lunghe speculazioni sopra la morale, sopra le facoltà, e le disposizioni dello spirito umano non hanno alcuna cosa scoperta, che le rassomigliasse; e quelli non avevano alcuna parola per esprimere l'idea, poichè la parola latina e greca, che equivalgono a quella di Fede non fu giammai impiegata d'alcuno autore pagano nel senso, che avesse rapporto a quello, ch'è nel Vangelo, ove egli spiega un'umile docile, e frança disposizione dello spirito a credere in Dio, una ferma confidenza in lui nelle sue rivelazioni, e nelle sue promesse. Ella è quel lume che discopre le cose invisibili Argumentum non apparentium. Senza questa, le verità le più grandi non banno consistenza: essa dà la sanzione e la stabilità al mobile lume della ragione. Quindi la fede conserva la stabilità alle importanti verità, che la stessa ragione conosce senza poterle mantenere e difendere dalla corruzione.

Holden teologo inglese ha trattato sopra la natura, ed i motivi della fede, e Monsieur Grandin dottore della Sorbona ha trovato nel medesimo autore alcune espressioni poco seatte. Egli dice [pag. 415. ediz. del 1766 Analysis Fidei] non potersi convenire, che sia fondata quell'opera e i sentimenti di Holden. « Tutti coloro che hanno voluto « analizzar» la Fede secondo le regole della logica uma- na, sono caduti nelli medesimi inconvenienti. Perden- do di vista la definizione della fede, ch'è donum Dei, » ac lumen quo illustratur homo, firmiter assentitur etc. im- maginandosi che la fede faccia credere non solo alla « rivelazione, ma la rivelazione medesima, per cui sonosi « circondati di difficoltà, delle quali non se ne sono cavati « che con paralogismi. » Il medesimi inconvenienti si sono trovati da molti nell' opera di Mastrofini il quale si sforzò di spiegare il mistero della Santissima Trinità con la ragione.

Qualunque cosa dicono di Pascal: questo mai ha pensato di spiegare li misteri con una teoria puramente umana. Pascal non era capace di questa inconseguenza anticristiana; egli voleva solamente dimostrare i motivi di credibilità fondati sopra la certezza dei fatti, e delle conseguenze di maniera, che la ragione non avesse cosa alcuna ad opporci, ed ella sia sforzata a confessare, che basti ciò, che Dio ba voluto rivelarci per credere ciò che ci ha voluto nascondere. Questo è un piano molto filosofico ed eseguibile, e che persona non poteva meglio eseguire che Pascal, giudicando dai frammenti benchè infermi che ci sono pervenuti. Indarno Voltaire ha combattuto questo buon pensiero di Pascal con cattiva logica, e con molta cattiva fede. Il suo progetto di attaccarlo non era in buona giustizia con un uomo che più non parla, e spesso getta sulla carta sentimenti staccati, in cui manca la catena dei ragionamenti. Voltaire andò ad urtare contro le pietre, come se avesse potuto riuscire contro l'intiero edifizio. « Per dare (dice Pascal nei suoi pen-« sieri) la certezza intiera delle materie le più incom« prensibili alla ragione basta di far vedere i libri sacri; « come per mostrare l' incertezza delle cose le più verosimili è necessario solamente di far vedere che quel« le non sono capite, perchè li principi della teologia sono « al disopra della natura, e della ragione, e che lo spirito dell' nomo essendo troppo debole per arrivarvi con « i propri sforzi, egli non può arrivare a quelle al« te intelligenze, se non è egli portato da una forza onnipotente, e sopramaturale. » Non è pertanto cosa ridicola il sentire Voltaire, che impiega tutta la sua vita ad unire motti ed epigrammi per dare motivo di derisione ai misteri del Cristianesimo? È cosa possibile, che in tanti anni della sua vita non abbia mai avuto un momento di ragionevolezza per domandare a se stesso « Non sono io fueri di strada?

#### Capitolo terzo

UTILITA' RELATIVA IN GENERALE DELLO STESSO STUDIO.

Nel mondo tutto può coodurre in effetto allo studio della religione, è tutto da esso può servire a sviare. Imperocchè la religione è il più grande dei disegni di Dio verso l'uomo, o piuttosto il centro di tutti i suoi disegni, e come egli non ha fatto cosa alcuna che per Gest Cristo, non vi ha niente al mondo che non a lui si riferisca, niente nelle coso viventi, o inanimate, niente nelle azioni, o nei pensieri degli uomini che non sia et-fetto del peccato, o della grazia, che in Dio non abbia

per mira di sgombrare le nostre tenebre o di accrescerle qualora noi le amiamo, come il tutto risulta da questo studio. Ma per deviare da tale studio il mondo ha sempre schierate innanzi agli occhi dei mortali i suoi giuochi e le sue feste, la voluttà e le sue delizione mollezze, l'ambizione colle apparenti sue grandezzo, le riccherze colli snoi dolci godimenti, la gloria colle sue brillanti chimere. Hofsman autore del secolo XVI. ministro pretestante Luterano, professore di teologia sostenova nella cattedra sua in Helmstad, che vi erano cose vere in teologia, che sono false in filosofia: asserzione assurda in buona logica, e che Pomponace aveva accreditata. Questa novità eccitò tale turbolenza nella scuola dei Protestanti che il Duca di Brunsvich consultò l'università di Rostoch, e fu obbligato il professore a ritrattare

Collocato l'uomo per così dire tra l'essere ed il nulla, egli presenta nelle facoltà molti tratti di somiglianza col suo divino Autore, ma sperimenta nel tempo stesso, la imperfezione e la miseria in ogni cosa creata. S' egli è intelligente, la sna intelligenza però è circoscritta in angusti limiti, se non è nell' impotenza assoluta di conseguire ogni verità, non gli è concesso però di tutto vedere e di tutto conoscere: invano il suo orgoglio mormora e s'irrita contro i limiti segnati della sua ragione, egli non potrà oltrepassarli, nè annientarli giammai, e sarà tanto incapace a darsi una intelligenza infinita, quanto a formarsi un corpo immortale. Vi sono dunque degli errori, che sono una conseguenza naturale dell'infermità della nostra natura: questa confessione non devo gettarci in un vile scoraggimento, ma deve bensì ispirarci una giusta diffidenza di noi stessi. Ciò non ostante vi è il rimedio, che possa applicarsi a questa infermità, e questo ce lo truviamo nello studio della religione; e con questo siamo abilitati a schivare la confusione e l'errore, i quali non possono imporre alla cieca dottrine sospette ed equivocho quantunque applaudite dalla moltitudine ch' è vaga più del mirabile che del vero; ma con tranquillo esame tutto è richiamato al giudizio della retta ragione. Il perchè se si usasse un tal metodo da coloro, che si danno voce di filosofi, non vedremmo si spesso acclamate come fiore di verità, pestilenti, e sovrettittici dottrine.

È certamente grande e bello lo spettacolo di vedere l' uomo sortire in qualche modo dal niente con i suoi propri sforzi fatti con lo studio della religione, dissipare con i'lumi della sua ragione le tenebre, nelle quali la disgrazia l' aveva invilnppato, ed elevarsi al disopra di se medesimo, fare slanciare lo spirito sino nelle regioni celesti, percorrere da gigante come il sole, il vasto spazio dell' universo; e ciò che è ancora più grande, e più difficile, rientrare in se medesimo per meditare l' uomo e conoscere la sua natura, i suoi doveri, il suo fine. Tutte queste maraviglie vengono manifestate nello studio della religione, e senza questo l'Europa cadrebbe nella barbarie. Quindi quanta utilità ne risulta all' nomo in generale, ed in particolare, si vedrà nelli seguenti capitoli. Intanto è certo, che questo studio è strettamente collegato con i suoi rapporti alla diplomazia, alla politica, coll'economia pubblica, per cui è di un grandissimo vantaggio per tutto il mondo. Questo studio siccome istruisce ed illumina l' uomo, così in mancanza del medesimo può divenire il bersaglio de' suoi sensi, e della sua immaginazione. Infatti se vogliamo noi ridnrre alle idee generali tutta la gran varietà delle dispute umane, vedremo non esserci nel mondo che due opinioni, le quali combatto-



no fra di loro dal principio dei secoli, e combatteranno per sempre con quell'odio irreconciliabile che passa tra la verità, e l'errore. Ogni popolo, ogni governo si attiene o all'una o all'altra di queste opinioni, e la storia segna l'epoca, e li progressi, che vi fece. Non resta pertanto di manifestarsi, ed aprire gli occhi per mezzo di questo nostro studio, a vedere quando l' Inghilterra, e la Germania adottavano la nuova dottrina dei riformatori del secolo XVI, allora quei popoli avendo preso il partito dell' indipendenza, divennero di un genio impetuoso, e violento, nacquero nelle loro menti idee ardite, nna licenza incredibile di espressioni, ed una immaginazione vaga solamente dell'esagerato, e del bizzarro. Le nazioni che non adottarono i falsi principi regolarono il loro genio sulle norme della religione e dell'ordino stabilito dalla medesima: fecero perciò risplendere eminentemente la letteratura per la giustezza dell'idea, per la proprietà dei termini, e per la decenza e pel rispetto pubblico, e delle leggi. Questa correlazione del buon ordine nella società col buon gusto della letteratura diventò il fondamento della critica. Tutto ciò, ch'era regolare, naturale, e decente fu riconosciuto per produzione lodevole, lasciando a quei popoli inbevnti di una nuova dottrina le loro mostruose invenzioni, che durano tuttora, ed anche dilatate ad essere da essi o non da altri applaudite. L' esperienza ci fa toccare con mano l'esistenza di queste verità, e per conseguenza la necessità, e l'utilità dello studio della religione, poichè dietro alle licenze religiose sono venuto in folla le immaginazioni barbare, li drammi assurdi e tutti li detestabili romanzi della Germania, e dell' Inghilterra, li quali per postra disgrazia hanno penetrato fino a noi colle traduzioni a danno della nostra Italia.

# Capitolo quarto

UTHATA DELLO STUDIO BELATIVO AL TEMPO.

Si rende tanto più utile e necessario lo studio della religione, quando gli uomiui increduli si propongono d' impiegare tutti i mezzi per isradicare dal cuore umano l'esistenza di Dio. Io mi appello a quell' uomo, che non approvava le opere destinate a dimostrare l'esistenza di Dio, non senza dubbio, ch'esso rifiutasse a credere questo domma essenziale e primitivo, ma perchè esso gindicava, che una così alta verità non dovesse essere esposta alla disputa, perchè egli la riguardava piuttosto come del dominio del sentimento, che del ragionamento. tenendo egli che diffendendola non si dasse ansia di attaccarla. Io oso a credere che quest' uomo, di cui io non sospetto per l'intenzione, era in errore in questo punto. Che in un secolo, ove persona non avrebbe avuto coraggio d'innalzarsi contro il domma dell' esistenza di Dio, ed intraprendere una dimostrazione, a tutta ragione poteva essere biasimato un progetto che tornava alle ubbiezioni, quali noi supponiamo che alcuno le sognasse. Sotto questo rapporto una tale opera era inutile, e poteva anche divenire dannosa. Ma quando l'esistenza di Dio ha trovato dei contradittori, quando ella è stata impugnata nei libri, e quando è stata presentata come una opinione problematica, e soggetta a grandi difficoltà; quando in fine si è cercata di staccare dal cuore degli uomini una credenza così consolante, e così nobile, allora

deve essere permesso di mostrare, che è fondata nella ragione, allora non v'è più d' inconveniente a confutare le obbiezioni, che hanno corso di bocca in bocca, e che sono consegnate negli scritti pubblici; scrivere in favore di questo domma è al contrario opera di meritare presso tutta la società. Senza dubbio il celebre Fencion ha con applauso comune segnato con tutta chiarezza, e con forza di raziocinio quelle pagine eloquenti, ove egli dimostra Dio essere impresso in tutta la natura: (Demonstrat, de l' Exist, de Dieu, et des attribut. Lyon 1805, in 12. / Onde quanta utilità reca lo studio della religione relativo al tempo? Nella nostra epoca si sperimentano i forti, e frequenti assalti dell' incredulità. Noi siamo testimoni di una guerra aperta tra la religione, e l'empietà. Questa guerra ha avuto principio nel secolo scorso e sembra che ella sia rianimata da alconi anni con molto calore. Questa si manifesta da molti scritti e stampe, che si producono in molte parti senza riparo. Essa offre una serie di avvenimenti, che non possono mancare di richiamare l'attenzione dei veri cristiani. Abitando le grandi città, si vede cosa è divennta l'osservanza della religione che è la dominante; onde abbiamo grande interesse da credere che mai dobbiamo temere dai nostri nemici, e a sperare dai suoi difensori, subito ch'è assediata da tutte le parti, che viene minacciata fino da' snoi fondamenti tanto sordamente, che di una maniera aperta ed ardita. e contro di essa congiurano una folla di scrittori increduli. Qual pertanto dovere debbono avere i fedeli Cristiani a vegliaro per essa? In verità ci troviamo tutti noi come in tempo di guerra civile, nel qual tempo si ama di essere istruiti degli avvenimenti delle truppe nemicho ed abbiamo sollecitudine di seguire nelle nostre occupazioni la storia di una lotte troppo importante che non merita di essero passata sotto silenzio rapporto ai nostri studj di religione. Questo è il tempo di non trescurare i materiali, che in abbondanza ci somministra la religione, poiche l'incredulità non manca di premura a presentarci fatti in abbondanza.

Chi può negare che da molto tempo si vede una decadenza della fede, e de' costumi? Molti scritti sediziosi ed empi travagliati con arte s'insinuano nello spirito troppo poco in guardia contro la seduzione ed il veleno dell'incredulità, suggerendo che il lume della ragione è il solo di cui l'uomo ha bisogno per condursi; e questa filosofia moderna, ed empia, che lusinga le inclinazioni del cnore, e non ci lascia i rimorsi, e la vergogna del delitto, ha fatto perciò molti proseliti. Quindi l'empia dottrina non manca de' mezzi per propagare li suoi sistemi assurdi, ed esercitare con dispotismo assoluto tutta la libertà nelle più popolate contrade. Dirigono questi incredult al Santuario i paradossi, che quali Muliere, e Deslille ebbero l'empietà di produrre per bocca del Misantropo, e di un arlecchino sapiente como stravaganze, e singolarità proprie da fare ridere gli spettatori.

Allorquando comparve questa folla di dottori snperbi, e d'ipocriti pensatori, e fanatici increduli, armati di tutte le scienze per divinizzare la materia e per sostenere il niente, non vi era bisogno per vendicare la religiono, cho dimostrare solamente essa medesima. Oggi giorno il campo di battaglia è cambiato, e contro nuovi attacchi fa d'uopo una nuova difesa. E molto meno occorre di affaticarsi per stabilire le prove del Cristianesimo, che di smascherare i suoi nemici, e di far vedere, che a forza di dara nomi decenti a'nostri vizi, non

To Gross

ha altra mira, che apprendere di non più arrossire. Questa sorte di apologia è forse più a portata per il comune dei fedeli. Tatti gli uomini non sono così illuminati per analizzare le diverse prove della religione: è necessario di avere delle conoscenze più che ordinarie per penetrare negli argomenti metafisici, e nella loro forza, non che negli argomenti morali. Ma tutto il mondo sa giudicare bene quanto vani sono ed insensati li nuovi sapienti, che minacciano il cielo, e che in essi n'è sempre l'immoralità delle massime, le contradizioni dei sistemi, ed in essi si trova sempre l'errore ed impostura. Non sono necessari grandi esami per sentire quello che è tanto dolce, ed onorevole di appartenere ad una religione, che ha per nemici formidabili uomini in apparenza, e così deboli in effetto, così ridicoli nelle loro produzioni, nemici che non dubitano di niente, che del loro tristo scetticismo, e per cui dubitano di tutto. Più occupati questi a rovesciare, che a stabilire, sembrano quei conquistatori, che non lasciano appresso di loro, che rovine, affermando con certezza, e negando con temerità, segnendo ciò che si concilia colle loro passioni, e con i loro interessi, rigettando tutto ciò, che non comprendono nella religione, ed ammettendo poi nella natura mille cose incomprensibili, molto inconseguenti per credere alla natura che ha la sua energia dalla sua energia, ed il movimento dal suo movimento, cercando così di tutto spiegare da una causa, che non intendono essi stessi, e nella dissonanza perpetua ove essi sono fra di loro, e con se medesimi. Ecco come si oppongono alla fede, e alla coscienza, e a quella del genere umano.

Tali si trovano al tempo presente i nemici del Cristianesimo. È necessario di seguirli nelli loro più maliziosi artificj, e nelle loro più perfide ritirate, v'è l'arte di prenderli con i loro lacci, ed invilupparli nelle stesse loro perfide insidie, e manifestarli, dando sempre in prova quello che hanno essi a provare, e di fare ritorcere contro di loro le difficoltà medesime, che quelli hanno opposte alla religione, e di estrarre dai loro propri scritti le conseguenze decisive che stabiliscono. Quale vittoria per la religione risulterà esponendo le loro obbiezioni con sincerità, confutandole con sagacità. Sarà sempre il buon senso, che risponde alla follia, il sangue freddo alla impetuosità, la decenza agl' impudenti sarcasmi, la buona alla cattiva fede, e nè Gian Giacomo il più abile sofista, nè Voltaire il più fino motteggiatore, nè di Diderot il più entusiasta irregolare, nè Elvezio più miserabile ragionatore, ma il buon logico, ed il critico giudizioso sarà uno studioso della religione.

È cosa trista veramente il pensare, che un tempo che si dice di lumi sia un tempo non altro che del disprezzo del buon senso, e di una sfrenata libertà e curiosità di conoscere pienamente, ciò che si deve credere fermamente, di un orgoglioso desiderio di giudicare ciò che si deve rispettare. Non vi è tempo in cui siano tanto in attività i torchi per riprodurre vecchi sistemi filosofici, ed aggiungervi delle moderne illustrazioni dai suoi giovani seguaci. In questo tempo i filosofi assegnano con tutta facilità principi, definiscono idee, stabiliscono proposizioni, corollararj, insegnano all'uomo i costumi, esaminano i loro vizi, cercano la loro felicità; ma sempre alzando cattedra di morale, protestano di prescindere dall' Evangelo. e dalla rivelazione, e di ristringere la loro filosofia entro i limiti della ragione della natura. Così na Weautot fra li molti altri promulgatori della Germania dell' Illuminismo, ed un Kant propagatore della sua Ideologia. L'anno scorso un Pastore principale di Berlino nel giorno di Pasqua cominciò il suo discorso con queste parole « Qouiqu' il ne soit pastrai, que Jesus-Christ soit ressuscité » (Magasin. Evang. de Genère livro de Juillet 1820.) În questi tempi i fisiologi trattano della scienza dell' uomo senza far parula dell'anima suo nobile principio. I Professori di Ermeneutica sacra interpetrano la Bibbia senza alcuna considerazione del giudizio della Chiesa, e de' Padri, a' quali non credono di ricorrere in questioni filologiche. I Geologi pretendono di formare il mondo colle loro fisiche osservazioni, e smentire Mosè di cui non fanno parola. Quindi fra le scienze cosa accade? che prevale il metodo sperimentale, che sa svanire il domma, e la buona filosofia, la vera letteratura, e niente sfugge alla loro usurpazione. Fino nella metafisica si è introdotto il metodo dei logarismi, e dell'equazioni, e si decompongono li pensieri, come le materie per el'arte chimica; e così i rapporti di Dio coll'uomo. I nostri metafisici cercano la vita intellettuale, così veramente come li anatomici la vita animale. La gioventù si slancia verso le scienze, che prosperano, verso le scienze positive ed esatte; cui si arroga la superiorità, che loro non appartiene; il secolo imprime in tutti gli spiriti un carattere geometrico, facendo loro considerare tutti gli oggetti sotto rapporti finiti e limitati. Dicono essi è divino, perchè è vero, è vero perchè è provato col calcolo: così è infettata la generazione degli studenti. Le Comte de la Grange ha trattato dell'abuso del metodo sperimentale applicato alla morale, e alla filosofia: Si legga (Le Conservateur tom. 6 pag. 115. Paris 1820/.

Conservateur tom. 6 pag. 115. Paris 1820).

Infatti si è veduto nel nostro tempo in sequela di tutto
ciò e dei lumi universali, che il popolo ha voluto parla-

re di una moltitudine di cose, ch' egli era incapace di comprendere, e che sarebbe stato felice, se le avesse ignorate. Questi lumi hanno prodotto un movimento negli spiriti, ed inquietudine. Si ragionava meno di religione. quando si aveva una religione fissa, quando si viveva solto governi stabili, quando si avevano delle leggi invariabili, e li costumi, che si rispettavano, quando l'agricoltura era più felice, quando il commercio prosperava. quando l'educazione era accessibile e libera al povero e al ricco. E soprattutto noi abbiamo molto cara guadagnata la felicità di parlare di tutto. Ecco cosa può vantare il nostro secolo, e di che insuperbire. In verità è cosa trista a pensare ciò che abbiamo perduto con tanti lumi. Esistevano avanti delle dottrine consacrate dalla tradizione, sviluppate dal tempo, ch' erano tutte insieme ed un fondo di ragione umana, ed erano la base della società. E cosa sono queste divenute? Cosa vi è stato posto in lnogo loro? Ove sono le verità, che a queste sonosi sostituite? Che vi è ora di certo? Che cosa si crede, che ora formi l' interesse dell' uomo? Tutto è appientato, anche la fede è minacciata da un secolo, che non lascerà ai posteri che dubbj. Domandiamo se vi è un Dio, un ordine morale, una vita avvenire, una vera religione, se vi sono doveri, dello virtù. O si nega o si risponde, che nulla si sa. Grazie ai lumi novelli che hanno spento quel candore primiero, e quella fede, che estendeva le sue speranze al di là del sepolero. e alla eternità. Li progressi in politica non sono meno luminosi. Li nostri antichi avevano formato delle Leggi, e istituzioni che hanno fiorito per tanti secoli. Queste avovano fissato l'ordine civile. Quindi la subordinazione cedette all' indipendenza, le regole alla confusione, la giustizia alla forza, la sicurezza pubblica alla generale in-

quietezza, il riposo dei particolari agli allarmi continui. Manca pertanto la pubblica tranquillità. E che giovano tante nuove costituzioni, nuovi codici di Leggi ed infinite variazioni? La stabilità ha il suo prezzo, ma perchè sia stabile deve avere dei principi stabili e fissi. Togliete nella società la costante ed invariabile norma del diritto fondato sulla giustizia eterna, allora ridurrete ogni ordine pubblico a barcollare perpetuamente sull'onde burrascose delle umane vicende. A sostener poi e guidare l'agitata nave, datene a mille mani, sieno pur intelligenti e benevoli quanto volete, il timone, ditemi se più rimanga speranza di scampo. Ai Romani dopo Romolo, Numa Pompilio re filosofo alle Leggi vi aggiunse il rispetto per la religione, come il più forte legame della Società, con la vista di un padrone per tutto possente. Legame necessario per unire i popoli colla coscienza. Ottimo pensiero che non è di moda nel secolo presente. In somma pensiamo ora domandare quale è la dottrina del tempo moderno, quale il potere, quale il dovere? Si vede che tutto è in questione, e sotto disputa, ed in dubbio, sino la Sovranità. Il che non corrisponde ai lumi tanto vantati. Monsieur de la Mennais ha trattato molto bene l'orgoglio di questo secolo, benchè esso non avesse cavato alcun vantaggio. (Le defenseur pag. 577. tom. 3 an. 1820),

### Capitolo quinto

UTILITA' DELLO STUDIO RELATIVA AL LUGGO.

Se consideriamo l'utilità dello studio della religione relativo al luogo, non v'è dubbio, ove la religione ha la ferma sede, ivi sono più da temersi gli attacchi, ivi però, che altrove si hanno a fabbricare armi d'ogni maniera per difendersi. In fatti in Roma pagana furono più dirette, e più forti le persecuzioni contro i cristiani, e più accaniti li nemici della religione, e specialmente nella Città, ove l' idolatria sembrava, che avesse stabilita la sua sede il suo potere. In Roma oltre li pagani ed idolatri, alcuni cristiani medesimi, falsi pastori, orgogliosi dottori portarono con un loro falso zelo ardente nel seno della religione, e nel centro della vera dottrina il disordine, e lo scisma, Roma, c'insegna la storia, ha sempre avuto combattimenti da sostenere, ostacoli da superare, ed assalti a respingere. Quale attacco non fu mai. che diedero i riformatori pretesi del secolo XVI? I loro predicatori come sullevarono i re, i popoli, e nazioni intiere contro la Sedo Romana e Chiesa di Cristo, come da essi venue dipinta sotto li più odiosi colori? Fecero il Capo della Chiesa un anticristo, e la Chiesa una Babele, annunziando prossima la caduta. E per molto tempo si è continuato ad eccitare odio da per tutto, e vendetta infernale, ma tutto inutilmente. Ma senza cercare esempi lontani, cosa abbiamo noi veduto recentemente, quanti assalti da una filosofia, e politica congiurata contro la religione, quali calunnie, quali declamazioni dci

suoi nemici. E non è stata la Chiesa Romana l'oggetto dell' odio comune dei seguaci della filosofia moderna? Una capitale del mondo cattolico nella quale la dottrina è purissima e stabile che si distingue sopra altre Città qualunque per essere la depositaria della Fede di Gesù Cristo doveva essere presa di mira principalmente da quelli, che atterrar volevano, se fosse possibile, la religione Cristiana. E in questa Città, si doveva più che in altro luogo esercitare, e coltivare lo studio della religioue medesima, e fra le sue mura dovevano sorgere i difensori per far fronte a tanti potenti nemici. Conveniva pertanto, che in questa Città se ha incontrato dei detrattori ardenti, e dei nemici implacabili, ella avesse dei difensori pieni di zelo a sostenere i suoi diritti. Così Londra vide elevarsi nel secolo XVIII. contro il Cristianesimo Toland, Collins, Wolston, l'Asgill' ed altri: vide ancora contro i loro sofismi vittoriosamente combattere Sterlook, Gibson, la Lander, la Ciland, ed altri Apologisti, i quali sebbene allevati pel seno del protestantismo. si univano a noi per vendicare i grandi principi della religione naturale, e della rivelazione, ed i quali in questa lotta gloriosa mauifestarono rari lumi, una dialettica rigorosa, ed un coraggio degno di grandi elogi. Parigi pure vide i medesimi combattimenti, e più accaniti ancora. Un numero di filosofi uomini dedicati alle Lettere, e scienze disgraziatamente troppo conosciuti si unirono contro il Signore, ed il suo Cristo, facendo tutti i loro sforzi con una audacia inaudita, ed anche con un furore implacabile; speravano questi di distruggere e minare l'edifizio antico fabbricato da Dio medesimo. Al romore de loro colpi subito accorse una corona di Leviti generosi, disposti a difendere con tutta la forza l'Ar-

ca Santa. Fra questi li dotti apologisti Pompignan, Bergier, Bullet, che corsero lungo tempo la lizza, e vi riportarono più di una onorevole vittoria. Questi furono secondati da un numero più grande di dotti Atleti, i quali s' impegnarono gli nni a combattere direttamente i nemici increduli. altri a confutare i loro sofismi, altri a rovesciare quelle obbiezioni, che opponevano, alcuni in fine a stabilire i fatti falsamente da' nemici descritti. Nella stessa maniera è accaduto nella Capitale del mondo cattolico. Quindi dalli travagli fatti supra lo studio della religione ne risultò na complesso di prove bastanti a convincere ogni animo retto-Li dotti apologisti col loro esercizio sono valevoli a risolvere tutte le difficoltà, a dissipare tutte le calunnie, e a schiarire tutti i dubbj; onde i nemici della religione sono battuti da Roma, cioè dal centro della religione medesima. Nè giova alli nostri nemici la risorsa che hanno immaginato di prendere alle loro disfatte, di fingere un disprezzo per li loro vincitori, e per abbracciare un contegno fino ed insultante, rifiutando sdegnosi d'ignorare le risposte, che furono date ad essi opposte, e ripetnte, e con tutto orgoglio continuare colle loro medesime opposizioni benchè convinte di falsità, e diventate di loro confusione.

#### Capitolo sesto

UTILITA' DELLO STUDIO RELATIVO ALLA GIOVENTU'

Chi mai non rifletterà quanto inoltre un tale studio sia utile relativamente alla gioventù studiosa nei tempi presenti, come la più esposta al pericolo? Questa sempre amante, e sempre dedita alla novità, fomentata dallo spirito della moderna letteratura e dagli stessi studi, come ancora per l'energia delle passioni, trovando uno sfogo anche lodevole nella coltura dello spirito, ed altronde non avendo non troppo salde radici nell' età loro la ragione e la religione a difendersi dagli errori. S. Basilio frequentando le scuole di Costantinopoli e di Atene fu testimonio degli ardimenti e dei pericoli di quella giovane moltitudine raccolta da tutta la Grecia per udire i sofisti, fra i quali eruditamente, e vivacemente fin da quei giorni inbizzarriva Giuliano di poi Imperatore. Per tal motivo San Basilio scrisse un' opera sopra la lettura dei libri dei Gentili. Ora non si tratta di leggere Pindaro ed Omero, ma si tratta dei libri degl'increduli. Non è oggi giorno una querela di tutti i buoni fedeli, che presentemente i cattivi libri da ogni banda invadono le nostre italiane contrade, e contaminano la purità della fede, non che la severità dei costumi? A considerare i disordini ed i mali cagionati dalle stamperie dell' Europa si potrebbe giudicare facilmente, che i Sovrani non tarderebbero di bandire quest'arte terribile dai loro stati con quella sollecitudine, che banno impiegata per introdurla. Il Sultano

Achmet cedendo all'importunità di persone pretese di gusto, aveva acconsentito di stabilire una stamperia in Costantinopoli. Ma appena fu in opera la stampa in essa, venne proibita, ed ordinato di gettare gl'istromenti in un pozzo. În realtà la gioventù abbanda di ozio, ed insieme d' ingegno, suol essere amica della novità più squisita, e sembra, che una certa scena varia e volubile di spettacoli e di opinioni sempre lusinghi i sensi al pari e li pensieri; mentre tutto ciò che piace al cuore viene giustificato dalla pervertita ragione, ed il caro dei suoi amori diventa alli suoi occhi santo e legittimo: Quodoumque placet sunctum est « diceva a tal proposito S. Agostino. Onde se i libri nuovi scendono le Alpi, se i libri nuovi navigano i mari, se i libri nuovi si stampano in Italia, e si producono gli stranieri con traduzioni per farli conoscere a coloro, che non possiedono le lingue di altre nazioni, i libri nuovi si procurano di avere li giovani studiosi. In tali libri per lo più si offre la novità delle opinioni, di massime, e col loro aspetto prima dilettano ogni mente, e poi si scuoprono le idee le più stravaganti, ipotesi le più capricciose, tesi le più equivoche, le bestemmie le più orrende. Il pericolo è evidente dei cattivi libri per parte della gioventù. Basta ad esaminare l'autore ed il lettore. Per parte dell' autore io son certo, che le seduzioni sono ordinate nel suo scritto; e per parte del leggitore le disposizioni ordinarie del suo animo. Seduzioni, e disposizioni fatali, che formano il pericolo, e che con reciproca comunione si aumentano, divenendo sempre il libro più seducente, quanto più è mal disposto il lettore, e divenendo sempre più mal disposto il lettore, quanto è il libro più seducente. Sedottivi i giovani nella loro età fresca con iscritti sediziosi e fallaci dei moderni

filosofi, concepiscono dei dubbj, e dell'incertezze, nelle quali l'età delle passioni, e della poca esperienza lascia troppo trattenere gli effetti della seduzione. Quindi si vedono con dolore venire generazioni nutrite nella dimenticanza di Dio, nella indifferenza per la religione, e nei principi più favorevoli alla corruzione. Non potrebbero i libri cattivi danneggiare se il giovane cominciasse a diffidare delli suoi propri pensieri, e delle illusioni, e si ponesse in guardia contro i desideri del suo cuore, e principalmente in tutto quello, che concerne la religione, ed esso avesse maggiore deferenza per coloro, che hanno fatto uno studio più profondo. Altrimenti possismo certamente temere di una cattiva educazione prodotta dal veleno dell' incredulità, e dal libertinaggio. Questa filosofia moderna ed empia accarezza le inclinazioni del cuore del giovane senza lasciare i rimorsi, e la vergogna del delitto, e per questo motivo ha fatto numerosi proseliti. A tanto male possiamo rimediare all' istante col promuovere lo studio della religione per richiamare i giovani sedotti, ed allontanati dai veri principi, sapendo. che li più viziosi per un avanzo di ragione sempre stimano la virtù che abbandonano, più che il vizio che seguono; e nello stesso tempo preservare quelli, che ancora non sono caduti nell'errore.

Allorchè furono diseppelliti in Roma li libri di Numa Pompilio, che trattavano di religione, il Senato temendo non solo il danno della gioventù, ma ancora del popolo per non averli trovati conformi alla stabilita credenza, ordinò con suggia politica, che fossero couseguati alle fiamme. Leggiamo in Burke per lode della sua nazione, che li libri, i quali hanno più disonorato gl' Inglesi prodotti dai loro nazionali increduli, sono rimasti la maggior par-

te nelli magazzini dei librari. Intanto qualche nazione ha desiderata di vederli nella sua lingua riprodotti per favorire l'incredulità. E potrà alcuno negare la necessità e l'utilità dello studio della religione per li giovani studiosi? lo concederò che saranno essi giovani intelligenti. e capaci in ogni facoltà, e nelle scienze saranno molto valorosi, nella geometria, nella fisica, nella giurisprudenza, nella politica, con tuttociò posso avanzare di dire. che forse mancheranno nel sapere ch'è il più necessario. Ancora l' Eunuco della Regina Candace era pp uomo politico, ed un ministro di un regno, più di voi, o giovane istruito e colto, eppur Filippo non dubitò di dirgli « Putasne intelligis quae legis? » ( Actor 8. 30. ) Può ai giovani mancare la cognizione della religione propria, in mezzo a tante scienze, alle quali sonosi applicati. Forse sapranno la genesi del mondo secondo Cartesio, o di qualche geologo moderno, ma non la sapranno intieramente come Mosè. Quanti sanno le imprese di Alessandro, di Cesare più che quelle di Giosuè, e Gedeone, Quanti sanno distinguere le Accademie esattamente della Grecia pagana, che l'eresie della Chiesa Cristiana, [ Roberti op. t. 6 pag. 186.) con molta forza svilappa questa riflessione. Anzi accaderà, che di qualunque altra scienza non saranno taluni arditi a parlare senza conoscerla, ma oseranno di parlare di religione, che non hanno mai studiata. Il nostro spirito prende la tinta delle nostre letture e della nostra applicazione. A forza di nutrirlo di romanzesco, lo diviene egli stesso, allora la ragione comparisce troppo fredda, ed uno se ne disgusta, la buona morale troppo severa e si rigetta. Non cerca, che del maraviglioso, che dell'appassionato, e ciascuno se ne pasce. Bentosto si adotta il costume, che abbiamo trovato nei libri, e la nustra immaginazione, perduto il freno, direnta il nostro carnefice. Al contrario trattando lo studio della religione, ci troviamo nel tesoro delle verità, d'onde godiamo di tutte le sue ricchezze. Diventiamo sempre più utili, e migliori nella società, e a noi medesimi. Per mezzo di un tale studio noi paragoniamo le difficoltà colle risposte, e si resta convinti della debolezza de' nostri nemici, e ci confermiamo sempre più nella nostra credenza.

E non è accaduto alla giornata, che visitando i giovani immensi stabilimenti a grandi spese formati, apprendevano tante cose eccettuati i propri doveri. Musei vedevano, e Gallerie; cosa possiamo pensare, che rappresentassero quei capi d'opere in essi raccolti, quelle statue, quei quadri esposti alla pubblica ammirazione? I difensori forse della patria, della religione? quelli forse più grandi nomini, che la patria hanno arricchita, ed onorata colla pratica della religione, e coll'esempio delle loro virtù? No certamente. Erano queste immagini di tutti i traviamenti del cuore, e della ragione cavate con sollecitudine, e fatica ed arte dalla mitologia, e presentate di buon' ora alla curiosità de' fanciulli, senza dubbio affine avessero essi sotto gli occhi dei modelli di cattive azioni avanti che sapessero leggere. D' onde nasca questo abuso che ha saputo rilevare lo stesso Rousseau (t. 13. Ocurres pag. 79), il quale lo ripete dalla distinzione dei talenti e dall' avvilimento delle virtù. Infatti spesse volte accade, che si domanda alli giovani, se hanno talento, più se abbiano probità. Circa un libro si cerca s'è bene scritto, più se sia utile. Le ricompense sono prodigate al bello spirito, e la virtù resta senza onore. Vi sono mille premi, e molti eccitamenti per li belli discorsi, niuno per le belle azioni. È vero che un savio giovane non corre presso la fortuna, ma uon è insensibile alla gloria, quando egli la vede si mal distribuita; la sua virtù, che un poco d'ammirzaiope l'avrebbe animata, renduta vantaggiosa alla società, cade nel languore, e si consuma nella miseria, e nella dimenticanza.

### Capitolo settimo

UTILITA' DELLO STUDIO RELATIVA AL DISCREDITO
IN CUI SONO GLI STUDJ DI RELIGIONE.

5. I. Questo discredito dall' ignoranza deriva

Per meglio conoscere la necessità, ed utilità dello studio della religione, volgiamo uno sguardo al discredito in cui sono gli studi della religione. Origine di un tal discredito ben si conosce essere in primo luogo l'ignoranza della medesima, ch'è il vero carattere della miscredenza. e dei suoi principali luminari. Infatti i giovani dei nostri tempi, i quali rinunciano alla fede de' nostri padri non hanno che a discendere in loro medesimi per sentire bene la loro incredulità da qual fonte deriva; e devono confessare essere a loro sospetto, e manifestarsi di non avere mai studiato la religione, che professano. Essi in realtà convengono, che non hanno mai esaminato con quella saggia diligenza, con quella maturità ch' è necessaria per uno studio di tal fatta. Se si fossero essi occupati dell' apologia della religione, la quale meritava la loro attenta occupazione, e non avessero usato una leggerezza, ch'è biasimevole presso li giovani studiosi, la quale non adoprano nelle menome questioni delle scienze e della letteratura, avrebbero sicuramente salde le radici delle loro credenze. Essi non si sarebbero formata una opinione sopra un libro frivolo, e sopra un'autorità di un uomo poco istruito in uguali materie. Intanto si mostrano più cauti per ischiarirsi sopra un punto di legislazione, o di scienza naturale, e non si affidano ad un poeta che lo dichiari. Tutte le scienze hanno i loro dottori. La religione ha anche i suoi. Souo questi, che si devouo consultare. Ma non si dice al giovane incredulo: credete senza esaminare; si dice esaminate per credere. Ma non si procede così riguardo alla incredulità. Avida la gioventù di tutto ciò, che lusinga le sue prevenzioni, ella ricusa tutto ciò che potrebbe dissiparle. Così si è incredulo per eccesso d' incredulità. Insomma è vero il carattere della miscredenza, la ignoranza. Non si può negare, che la filosofia moderna, la quale si assomiglia alla vera filosofia, come l'ipocrisia alla virtù, e che quasi sempre s' incontra in un giovane, che ha poco ingegno, e molto orgoglio, e pochissimo studio, è smania d'incredulità accreditata sicuramente dall' ignoranza. Ed infatti è cosa comoda decidere con alterigia, sprezzare con legerezza. tatto quello, che non si couosce bene, e nel tempo stesso cosa piacevole di procurarsi con tale metodo il nome di filosofo. Qual maraviglia, che altri non curino d'istruirsi. e si spaccino per increduli, quando a fatica potrebbero proporre quel dubbio, che sarebbe sciolto con poca di scienza, e con tutta sincerità? E torna a'medesimi di screditare quello studio, che facilmente scuoprirebbe la loro debolezza, o la loro empietà.

Il Pastore Inglese Chalmers (The evidence and Authority of the Christ. revel. trad. dal francese nel 1829. - Parigi da Saint Vincents) dice che « molti filosofi del nostro tempo sono disposti a rifiutare con disgusto tutto ciò che ha relazione colla teologia. Essi uniscono allo studio di questa scienza qualche cosa d'ignobile e di basso. Così la considerano come un oggetto di una ricerca liberale; si allontanano con un orgoglio interno. Noi non diremo, che essi rigettano le prove, ma ne scanzono l'esame. Essi non sentono alcuna convinzione, non perchè abbiano dimostrato la falsità di un solo argomento, ma perchè provano una ripugnanza generale per tutto il soggetto, di che essi non vogliono punto occuparsi. Essi amano meglio di percorrere li campi più conosciuti delle scienze e della letteratura elegante, e mentre che s'impiegano le precauzioni più attente, lo spirito il più umile, ed il più costante nella coltura di tutti i rami della fisica, e della filosofia morale, la teologia sola è l'origine dei pregiudizi, e del disprezzo il più ingiusto antifilosofico. » Fin qui il Pastore. Noi vediamo, ch'è ciò una violazione di principj del vero ragionamento. Essi non allentanano il cuore dall' influenza della religione, ma allontanano l'intelletto dall' influenza dell' evidenza e della verità. Ciò mostra chiaramente la necessità, ed utilità di questo studio, poichè l'ignoranza oggi giorno dà tanti seguaci all'incredulità; e si moltiplicano sopra tutto quando quella si trova unita ad un certo grado di spirito, ch'è più che sufficiente per dare alimento all'orgoglio; ma non è facile a rispondere agli argomenti insidiosi degl' increduli, e in istato a sviluppare la falsità, e a far conoscero l'impostura. Si ammirano alcuni geni come di un ordine superiore, i quali banno sopra noi non altro vantaggio, che quello dà loro la nostra ignoranza, poichè non si sa rispondere alle loro obbiezioni, o si credono quelle vittoriose, o per nascondere la vergogna d'arrendersi o per mancanza dei lumi, o per timidezza, persuasi che siano invincibili. Quindi sempre risulta il discredito di questo studio per parte dell'ignoranza.

 II. Questo discredito dipende ancora dall'odio, e dagli sforzi de'nostri nemici.

In secondo luogo il discredito di questo studio deriva dall'odio, e dagli sforzi dei nemici della religione. Così Giuliano l'apostata lusingandosi di meglio riuscire a soffogare le verità nelle tenebre dell'idolatria, fece chiudere le scuole ai Cristiani, e bruciare tutti i libri, quindi non fu più permesso di essere dotti, ed eloquenti-Le facoltà del ragionamento, il talento della parola, questi doni della natura in ogni forma indipendenti dall'autorità divennero argomenti di tirannia. Egli diceva: I Galilei, gli adoratori del Crocifisso debbono credere in lui senza ragionare, percui a loro è inutile lo studio e sono inutili le scienze, conviene riserbarle agli Ellenisti cioè a dire al paganesimo, di cui faceva una religione, o un filosofismo degno di trovare nell'apostasia il suo autore, o i suoi restauratori. Questo Imperatore pubblicò un editto il quale proibisce ai cristiani d'insegnare la grammatica, l'eloquenza, e la filosofia, dicendo per ragione, che era cosa indegna e odiosa per li Cristiani di proporre per modello le opere consacrate in ouore degli Dei, che quelli detestavano, sofisma, di cui egli sembrava, che molto si applaudisse. Dopo promulgò un altro editto col quale vietava ai Cristiani di ricevere le lezioni sopra le scienze. Ammiano Marcellino benchè pagano suo contemporaneo bissima questo rigore (Lib. 25 cap. 4). Giuliano dalli 24 anni di età per essere figlio di Costauzo fratello di Costantino fu mandato per istudiare in Atene, ore si applicò all' astrologia, alla magia, e a tutte le vane illusioni del paganesimo. Alla sua sacrilega curiosità di conoscere l'avvenire, ed al desiderio di dominare in Oriente, ed in Occidente, si dere attribuire la sua apostasia. Nulla di meno, quanto a dominare, avrebbe affrontato tuti i mali, che desolavano l'Impero Romano, se li filosofi, che l'avvicinavano, non l'avessero persuaso a rivolgere le sue cure per annientare il Cristianesimo, e fare rivivere l'idolatria.

Giuliano molto bene vide, che oltre la persecuzione, e la strage era un mezzo potente quello della penna, onde sfogò il suo odio contro il Cristianesimo, da cui aveva apostatato, avendo ricorso anche alla sua penna, sopra la quale la sua vauità non contava meno. Onde interessava ad esso, che i Cristiani non istudiassero per non esporre all'esame le sue produzioni. Egli intanto si ridusse a riprodurre le obbiczioni di Celso, di Herocle, e di Porficio. Le sue opere attestano la debolezza della sua causa, e l'impotenza del suo odio, e dei suoi mezzi. Voltaire stesso conviene, che i suoi discorsi contro i Cristiani siano un poco deboli. (Lett. a M. de Bordes die 6 Oct. 1764. t. 76 de ses Oeuvres). Benchè in seguito lo loda, e lo stima. Come ancora è stato riguardato dal Sig. de Montesquieu in un momento di entusiasmo per un Principe così degno di governare gli uomini, seguito da molti altri acrittori seguaci della filosofia, che odiava il Cristianesimo. Abbiamo (Ami de la relig. et du Roi tom. 13. pagine 33) uu ragguaglio esatto dell'istoria (de l' Emp. Julien par Jondot). In verità Giuliano come il più pernicioso, così il più politico fra gli eretici e gli apostati sceglia tutti i colpi contro la religione, che le voleva recare, togliendo le lettere, le quali credeva essere loro difesa, col proibire di apprenderle. Ispirato dalla malvagità del sno genio, tenta subito un tal colpo di annientare le lettere. Ma Iddio sorge a vendicarle, facendole servire alla vendetta del suo culto. Egli permette, che le lettere distruggano l' idolatría coll'idolatria medesima, di cui quelle manifestarono l'assurdità, e fecero trionfare la religione nella maniera la più gloriosa, e la più strepitosa.

Se l'editto di Giuliano, che proibiva ai Cristiani di studiare ed insegnare le lettere fosse stato in vigore per molto tempo, sarebbe stato capace di recare la perdita delli più preziosi monumenti letterari dell'antichità. Giammai è avanzata la malizia più lontana, e la stravaganza dei sentimenti, che abbiano esteruati per l'ordinario li persecutori del Cristianesimo. « Giuliano (dice S. Gre-« gorio di Nazianzo adv. Jul. Or. 1. S. V.) ci ha pro-« ibito d'impiegare nelli nostri discorsi la lingua greça « sotto pena di essere trattati come ladri delle ricchezze « altrui : ed abusando dell' anonimo, egli volle privarci « egualmente dell' esercizio di tutte le arti inventate dai « Greci » I nostri filosofi non avrebbero mancato di gridare alla calunnia sopra un fatto così stravagante senza l'autorità di Ammiano Marcellino, come abbiamo detto, il quale ebbe il coraggio di biasimare un simile editto, benchè pagano zelante ammiratore di Giuliano; ma questo soldato istorico era dotato di una sincera equità; e molti scrittori del secolo nostro s'immaginano, che i filosofi ne siano dispensati dalla stessa filosofia. Il fatto è chiaro, gl' inimici della religione essi medesimi ben si accorgono, che le scienze fedeli sono alli doveri del cristiano, e quelle servono a seguire costantemente la voce della verità. Le lettere non ricevono per seguaci, che persone dabbeme, che combattono de loro parte contro la licenza, e l'irreligione. Alcuni sedotti dalle false attrattive, e dalla cattiva volontà, non che dalle menzogne, abusano del loro genio, e dei loro talenti per fare cadere gli altri nelle medesime sciagure, sono altrettanti disertori che quelle mon riconoscono, ed abbracciano la perfidia. È pertanto riservato alla grande rivoluzione del giorno del giudizio predetto da S. Paolo alli Tessiolnicensi, lo smascherare tutte o ambizioni, o fare conoscere al mondo dalla prima rivoluzione all'estrema, che la cagione unica di tutte le calamità, e di tutti i delittim e dioio di Dio, e lo spirito d'indipenderza, chè l'umo nel suo orgoglio non vuole riconoscere veruna autorità legittima, nè obbedire ad alcuna legge, che non sia da Lui stabilita, d'onde deriva il discredito della relizione medesima.

 III. Il discredito predetto si ripete ancora dall' abusa dei Cristiani del loro talento.

Egli è pur troppo vero, che malgrado tutti gli sforzi delle scienze per condurre la gioventia alla verità, si abnas delle medesime cognizioni dalli stessi Cristiani, da cui deriva il discredito della religione. Chi non vede il torrente di libri empj, che minacciano di far cadere Dio dal suo trono; e per ciò potremo imputare questo disordine, e questo delitto nell'eccesso di un cieco dolore alle scienze medesime? La sola ignoranza sarà dunque l'unica compagna dell'innocanza e della probità? Per caricare le scienze de'nostri propri vizi, come fareno, sapendo, che non è anche permesso di piegarle, ed applicarle ad usi indegni? Trattare da seduttrici, volere condanare a perire, non è ciò imitare il traviamento di un

furioso, che prendendo il suo medico per un avvelenatore si getta sopra di esso, e vuole ficcargli un pugnale nel seno? --- Quale pronostico meno equivoco di questa barbarie, nella quale saremmo tosto trasportati? Ebbe pertanto torto Rousseau di fare l'apologia dell' ignoranza, e molta ragione ebbe il Canonico Guatier di confutarlo. Tali sono i sentimenti della Chiesa. che riguarda il più dannoso dei persecutori Giuliano col suo divieto, col quale proibiva ai cristiani di studiare e d'insegnare ai loro fanciulli la rettorica, la poetica, e la filosofia. Li Padri della Chiesa si sono serviti utilmente delle scienze profane per combattere i pagani. Dunque queste scienze sono buone, e non è che quelli difensori, e apologisti della religione disprezzassero, e biasimassero se non l'abuso delle medesime. Mentre se ne sono serviti, e poterono farlo utilmente, sempre però riprovando il cattivo uso che i filosofi pagani ne facevano, come i cattivi cristiani del nostro tempo, che tuttora ne abusano, i quali vengono ripresi con ragione. Come screditare le scienze ed i lumi quando lo studio stesso mostra più chiaramente gli errori, gli abusi, ed i cattivi principi, e la vergogna di coloro che uniscono a tutte le stravaganze che il sapiente vede distintamente, ed ba il coraggio di liberarsene, e di manifestarle ai popoli? Gl' increduli al contrario fanno conoscere chiaramente che si può abusare delle scienze e dei talenti, sono capaci a fare degenerare le arti stesse; ed in vece che il genio sviluppi la verità, e si renda amabile, farla servire a sedurre, e fare passare per vere le proposizioni le più dannose, i paradossi, e ogni anche falsità. E talmente a nostri giorni si abusò delle scienze, che sembra, che la perfezione dell' uomo consista unicamente a

conoscere le proprietà della materia, che non si accorda la preminenza che alle scienze fisiche sopra le morali. Massima che tende al materialismo, al quale si tenta. che allo stesso debbano servire le arti liberali: cioè la musica, la pittura, ed altre. Onde dalla smania del materialismo risulta il disprezzo delle verità intellettuali. Vi sono infatti alcuni spiriti, così immersi nella materia, o in essa vogliono la ragione di tutto, schiavi dei sensi loro, non hauno la forza d'innalzarsi più alto, e quindi fatta l'anatomia del corpo, credono di avere fatto l'analisi della loro anima. Ed è cosa rimarchevole, che non ostante le scienze fisiche avvertiscono l'uomo in ciascuno istante della sua superiorità sopra il bruto, non ha servito in costoro che l'abjetta inclinazione di fortificare l' abbassarsi al livello degli esseri più vili, occupandosi senza riposo degli oggetti materiali. Si può abusare facilmente delle scienze, le quali imprimono agli apiriti un movimento, che non ha una direzione essenziale, di sorte che i Popoli di cui l'intelligenza è oscura, o poco sviluppata, e quelli che non hanno il lume della religione, questi e quelli sono nel caso di poterne abusare, non essendo per loro, che un istromento delle passioni, che corrompono e si corrompono fra di loro. Ciò che Rousseau ha ben veduto, ma egli s'ingannò, credendo che le lettere depravino le nazioni per il loro proprio effetto. Noi vediamo, per esempio che nel aecolo di Luigi XIV., le lettere, e le scienze nella Francia ricevettero una si bella ed alta direzione dalle dottrine regnanti, il che servì per non cadere nell'errore del filosofo Ginevrino. La gloria di quel secolo fu immortale nella Francia; sembrava non essere altro, che il ragionamento, e la virtù, che comandasse. Quindi mancando la direzione della religione, qual maraviglio, che sebbene siasi giammai tanto parlato dei progressi degli spiriti umani ai nostri giorni, siausi giammai veduti tanti uomini travisti: cioò, forse, che li progressi dello spirito umano non impediscono i loro traviamenti, o sarà, che questi traviamenti si prendono ancora per progressi?

Ecco il danno che forma il discredito dello studio della religione; a nome di progresso si predica la sovversione di ogni diritto, ed una licenza corrompitrice; a nome di progresso si proscrive la religione, sostituendovi un freddo razionalismo: a nome di progresso s'ingiunge il rinudio di ogni antico costume, che resta abolito da una innovazione perpetua. Basta ricordare alcuna cosa dei banditori del progresso, di Saint Simon di Carlo Fowrier, e Roberto Owen. Si veda (l' Etude sur des reformateurs contemporains ou Socialistes modernes ec. par M. Louis Reyhaud.) Questo ultimo a fare progredire l'umanità voleva socialmente promulgata l'abolizione completa di ogni premio, e di ogni pena, e l'irresponsabilità intera di ogni azione, che per avventura si facesse dagl' individui. (loc.cit. ch.4.) Il secondo dalla casa di commercio, di cui era commesso, pretendeva dettare nuove leggi alla società, organizzandola sopra l'emancipazione assoluta delle passioni, e degl' istinti senza comprimerli col reggimento da una facoltà superiore , (ivi ch. 3.) Il primo poi colla ridicola idea di darsi ad una vita sperimentale in ogni genero, dopo avere sciupato ogni avere, ed anche la salute in mille dissolutezze, nel darsi la morte con una pistola, restò solamente offeso in un occhio, con tuttociò sognò di essere destinato riformatore sociale e religioso, e promulgò un novello Cristianesimo: fivi ch. 2.) Ecco l'abaso di taluni dei Cristiani, che fanno del loro talento, ed ecco lo scredito dello studio della religione. Quali buoni effetti possono produrre nelle società, quelli, che si gettano all' impazzata dietro a tali progressi?

# Capitolo ottavo

PREGIO ED ECCELLENZA DELLO STUDIO DELLA RELIGIONE

Andres nella sua opera (Dell'origine e progressi di ogni letteratura tom. I. pag. 83. ) fece vedere chiaramente il pregio e l'eccellenza dello studio della religione nostra. Esso riflette seriamente, che la religione pagana non è giunta giammai a formare una scienza, che occupasse lo studio, e le speculazioni degli nomini letterati. Gli antichi filosofi contemplavano la natura degli Dei come i nostri metafisici fanno intorno a Dio, e agli spiriti nella pneumatologia, e nella teologia naturale i loro ragionamenti. Le gesta degli Dei, e la storia delle loro prodezze si abbandonavano ai poeti, dai quali si è presa la mitologia, che non di leggieri ha servito ai nostri poeti, e che ha aperto sì ampio campo alle recondite ricchezze degli antiquarj. Ma una teologia una scienza della religione, uno studio dei suoi dommi, e misteri non conoscevansi punto dagli antichi gentili. A tale proposito volle produrre in Genova colle stampe M. Zamboni una breve Storia letteraria degli apologisti tanto moderni, che antichi della religione, ovvero l'origine e progressi della Scienza Sacra apologetica nel 1848 in 8.

Considerando poi le falsa religioni, ovvero le sette religiose, si trovano in esse tante follie, ed empietà, unite alle più insussistenti stravaganze, e mancanti di ogni prova, e fine, che possa produrre il pubblico bene; anzi tendono a distruggerlo. Formano queste un quadro luttuoso, che osprime gli umani traviamenti od errori. Ecco ciò che ci presenta la storia delle sette religiose, le quali non possono in conto alcuno piacere al nostro spirito, e persuadere l'intelletto, non che l'istessa ragione, se non quando vive nelle tenebre delle passioni, e non vede la luce della verità. Il celebre Quintiliano (lib. 2 cap. 4) ci dà per precetto dell' Eloquenza di parlare sempre agli uomini, che sotto nome di onesto, si comprende la giustizia, la religione, la pietà, ed altra simigliante virtù. Nos justum pium religiosum, caeteraque his similia complectimur. Senza dubbio a noi non soddisfa se non ciò ch'è buono. e non ci conviene, se non ciò che è vero, e non possiamo credere, che convenga alla nostra condizione e alla nostra mente quello che in mezzo al falso ci reca il più grande danno. Abborrire dunque dobbiamo tutto ciò, che qui conduce, e quello studio, che ce ne addita i mezzi, non può essere per noi che l'oggetto dell' odio e dell'avversione. La dottrina pertanto di un culto, che non conosce, se non stranamente Dio, e che non gli presta i dovuti omaggi, che versa il saugue per priucipio, e per superstizione, e che avendo piantate le suo radici sulla terra e sull'errore, seco porta scolpito il principio della fatale sua distruzione: e questo non presentando se non capricci, e delitti umani, e non distinguendo infine dalla virtù il vizio, il giusto dall'ingiusto, e dal bene il male, avvilisce la mente, corrompe il cuore, non deve essere lo scopo della attenzione, e delle nostre ricerche. Li lacrimevoli esempi di Giuliano apostata, di Origene, di Noviziano, e di altri, che al dire dei più dotti padri della Chiesa, per essersi voluti in un vano, e pernicioso studio troppo innoltrarsi, caddero nei più gravi errori, e perdettero per fino la fede stessa, ne sono le più convincenti prove. Come è una prova S. Agostino stesso, il quale rende a Dio grazia di avere con li lumi delle divine scritture, posto riparo a a quello ascoso veleno, che un di succhiato nel meditare le traviate massimo di quei pagani, sedotto aveva la sua mente, e corrotta la sua ragione, ne conferma l'argomento.

Dobbiamo poi considerare che l'eccellenza della verità è di essere sempre una, è tale la troviamo nella Chiesa Cattolica, lo studio della quale sopra essa è fondato. Da due mille anni, che ella regge sopra la pietra di Gesù Cristo, il quale la diede per fondamento, rimasero intatti tutti i titoli, e costantemente degni della nostra venerazione. Una sola fede, un solo battesimo, lo stesso Gesù Cristo: ecco le sue eterne colonne in guisa, che quanto credettero i primitivi Cristiani, credesi in oggi in tutti i luoghi del cattolicismo. A Parigi come a Roma, in Alemazna del pari che in Inghilterra, i cattolici tutti hanno la credenza medesima. Ma quello, ch'è di più mirabile, e che fissa l'attenzione degli uomini retti, è che il fauciullo, il quale comincia ad usare di sue facoltà intellettuali, già sviluppate da una cristiana educazione, si esprime sopra tutti gli articoli della fede, sui misteri, sopra li sacramenti, colla stessa precisione del più esercitato dottore: mirabile effetto dell'unità, che congiunge tutti gli spiriti ai medesimi principi con i vincoli della stessa fede. che risale sino agli apostoli per una catena non interrotta, e che continuerà sino alla fine del mondo. Li turbini, e le tempeste passeranno in faccia di Lei senza nulla toglierle di sua integrità.

Lo studio pertanto della vera religione siccome ci fa conoscere Iddio, ci somministra la vera idea di ciò ch' conesto, e racchiule in sè tutti i doveri, e quelle verità da cni dipende la sorte nmana, e che poggiando sopra una origine celeste, non può mancare, e non può insegnaro che cose vere, e nello stesso tempo ci riforma il cuore; ed è insomma sopra tutti gli altri adattato a condurci alla vera felicità, e al nostro retto iutelletto. In questo studio si trovano verità così sublimi intorno a Dio, all'origine del mondo, alla vita futura, all'immortalità dell'anima umana, e alla scienza dei costumi, che ne sbalordirono gli stessi sapienti della Grecia, e del Lazio. Da questo la metafisica, e la teologia naturale banno ricevuto grande lume, come lo dimostra fra gli altri Locke (Christ, raison, cap. 16.) Allorchè noi abbiamo fissato la nostra attenzione sopra l'esistenza di Dio, sopra li rapporti della morale, colle perfezioni di questo Essere supremo, sopra le vie della divina Providenza, sopra l'immortalità dell'anima umana e sopra gl' insegnamenti particolari del Cristianesimo, noi non ci siamo limitati allo sviluppamento dei nostri sentimenti: noi abbiamo altres) respinto i differenti attacchi diretti contro i primi fondamenti della religione; e l'esame diviene allora più necessario nel momento di riempire lo scopo delle nostre meditazioni.

Ua questo studio principi iuvariabili, che non hanno le scienze tutte, lo belle arti, come ne conviene la storia. Negli stessi secoli di prosperità del loro stato, sonosi veduti segnati i principi del loro decadimento. Ogui studio dunque, che si appoggia ad una ferma base, è quello che lo può rendere degno della sublimità della sua natura. Onde la scienza della nostra religione è l'unica scienza che riconoscendo Dio per suo autore, da esso ba tratti tutti i suoi principi, e perciò questo supera l'importanza di ogni altro umano studio: esso è il solo, che sia più confacente, ed il più vantaggioso alla nobile condizione dell'uomo. Questo studio non vi ha virtù che non

egli avvalori, vizio, che nou reprima, verità che non scuopra, errore che non combatta, dolore che non allievi, bisoguo cui non soccorra, fatica che di sue diritto non reputi; travaglio che non sopporti con generosa costanza.

Qual base inconcussa si ravvisa in questo, se per poco lo consideriamo rapporto al codice della morale semplice e pura, ripieno di massime luminose senza alcun mescuglio di errori funesti? Anche additando a tutti la strada dei doveri, apre in faccia alle anime generose una carriera di perfezione senza limiti; un codice che si adatta a tutti i climi, come a tutti li governi, e che abbraccia per l'universalità de'suoi precetti tutto intero il genere umano, dal popolo il quale vive errando sotto le tende, sino al popolo che si è invecchiato in seno della civilizzazione ; dalle condizioni più oscure sino a quelle più elevate: un codice che consacra e perfeziona tutte le virtù domestiche, e civili; un codice che si appoggia ai dommi invariabili, presenta sempre al prescelto unitamente il motivo più possente per praticarlo, offre per li sacrifizi che esigge, immense ricompense, e colleca i suoi seguaci sotto gli occhi di Dio dell'universo; un codice finalmente di leggi morali dove tutto si trova, dove nulla manca, nè per parte della bellezza dei precetti, nè per parte della forza dei motivi. Chi dirà dunque che un tale studio non sarà ben fondato?

Martino Lutero nella sua pretesa riforma sul principio finchè le branche separate dal tronco, e prive di barbe erano ancora verdi, come ai tempi di Abbadiei (Claudio , di Saurin, di Leibnizio, e di Tillotson banno continuato a coronarsi di quei fiori, ch'erano contenuti nelle gemme germogliate avanti la fatale separazione: ma prive di umore si sono disseceate, hanno perduto il priu-

cipio vitale, che ancora loro restava, e sono morte insieme colla fede, ed banno lasciato dietro di sè, se non l'in . credulità, lo scetticismo, lo spirito d'indipendenza, e di distruzione. Pertanto perduta l'antica fede, lo studio della religione è rimasto senza base, e senza fondamento. Si osservi il cangiamento che ha operato fra i snoi seguaci dopo la pretesa riforma, e più ancora fra li 60, e 80 anni. Non v'è più una comune credenza, ciascuno fa una religione a parte, ove non si riconosce alcuna, o non si crede del tutto. I ministri medesimi sono divisi fra loro; non sanno nei loro studj più cosa credere, nè ciò che devono insegnare. L'uno afferma la mattina ciò, che l'altro rigetta il dopo pranzo. Può pertanto il loro studio, e delle loro sette avere base alcuna? Anzi coloro che studiano la religione protestante deplorano questa fatale separazione, che dopo tre secoli ha diviso dei fratelli fatti per amarsi, e per sostenersi. Si attribuisce da loro tutto ciò dalle circostanze straordinarie. e dagli abusi veri o supposti della Santa Chiesa Romana. Ma queste circostanze collo studio e coll'esame vengono riparate ed accomodate; questi abusi potevano se esistevano cessare, come operò il Concilio Tridentino, che a tutto rimediò. Si è però veduto chiaramente, che l'errore non è la verità, e che la verità non può confondersi coll'errore. Il tempo ha posto in chiaro tutto: l'esperienza, e l'esame ha dato giustizia a chi era innocente.

## Capitolo nono

LO STUDIO DELLA RELIGIONE NON SOPPRIME LA RAGIONE, E I SUOI LUMI.

Cosa è la ragione? è l'occhio dell' anima. La ragione è all' anima quello, che sono gli occhi al corpo umano. Ma è chiaro, che sarebbe a noi inntile che noi avessimo gli occhi, se non esistesse fra di essi, e gli oggetti diversi, che feriscono la nostra vista, un corpo luminoso, che ce li fa distinguere. Questa Chiesa appunto cristiana continuamente illuminata dal sol di giustizia, è il corpo luminoso per mezzo del quale ci sono trasmesse le celesti verità, che per organo della sua autorità sola noi abbiamo ricevute. Quindi il cristianesimo promulgando con autorità e senza esitazione le verità necessarie all' uomo, verità spirituali, che superano l'umana intelligenza, che sono cose invisibili di Dio, non esigge che si conoscano pienamente, ma vuole che li motivi della nostra fede siano evidenti alla ragione « rationabile obseguium vestrum (Epist. ad Rom. 12. 1.) La filosofia propone dei dubbi, e vi oppone tosto altri dubbi, e disperando di arrivare a qualche cosa di certo, per evitare l'errore, rinuncia alla verità, e distrugge la ragione in se stessa. Roussean (Emil. tom. 2 pag. 155.) sostenne, che il solo mezzo per evitare l'errore è l'ignoranza. Non giudicare per non abusare giammai, questa è la lezione della sua ragione. Ma per altro l'autorità, e la ragione ha i suoi diritti separati. Vi sono soggetti, che cadono sotto i sensi, e sotto il ragionamento. Una autorità v'è inutile, quando

most Coegl

la ragione sola ha diritto di conoscerne; ed i soggetti di questa sorte sono proporzionati alla portata dello spirito; esso vi trova tutta la libertà ad estendersi.

Ma dobbiamo però avvertire, che se noi penetriamo nel nostro cuore, lo troviamo diviso fra questi due amori, i quali si forzano per tirarci nel loro partito-L'amore dell' onesto, che in noi rappresenta le verità, l'ordine, la sagezza, la giustizia, la decenza; l'amore del bone dilettevole, ponendoci i piaceri e le delizie del mondo. Questi sono i combattimenti crudeli che noi sperimentiamo fra la ragione ed i sensi. Il primo solleva, e nobilita l'anima, l'altro la degrada. Gli antichi filosofi di questa guerra intestina dicevano, che nell'uomo vierano due anime nemiche, ma col lume naturale della ragione conobbero, che l'amore dell'onesto era il più nobile per il suo fine, e per i suoi motivi, e per il suo disinteresse. L'aomo ove per altro ha trovato il suo rimedio fra queste due nemiche notenze? nella religione cristiana, che ha posto i limiti all'amore del piacere, con renderlo soggetto all'ordine, ed ha somministrato la guida, e la regola alla ragione coll'autorità della fede. Quindi ha lasciato alla ragione stessa intatti i suoi diritti, la fecondità invariabile delle sue invenzioni, le quali possono essere senza fine. insieme senza interruzione. Ma l'autorità trova subito il suo vantaggio, che la ragione per regnare ha bisogno di fatica, e di tempo. Nella prima supponeudo anche la morale, e la religione ridotta in sistema, questo sistema è unico, ed eterno, come il suo autore. Le sue leggi sono fatte da Dio, il suo movimento passa nel nostro cuore, come un effetto della libertà, e della volontà; gli errori della ragione sono nel disordine delle passioni, e i suoi felici risultati uelle nostre virtà, e tutte le prove sue nelle maraviglie del mondo, e nelle sue immortali prerogative. Qui niente è cangiabile, perchè tutto è essenzialmente vero e buono; qui niente non è a dimostrarsi, perchè la fede si carica di fare adottare alla coscienza come evidente tutto ciò, che la ragione non può comprendere: qui in fine egli non può avere combattimento di opinioni, perchè egli non agisce per un interesse passaggiero, e di poco valore. Quanto a tutti gli altri sistemi è d'uopo di convenire. « Che subito l' uomo conserva nella sua me-« moria le conoscenze, che ha egli una volta acquistate. « e nei libri quelle degli antichi.... può egli così ac-« crescerle facilmente . . . . Da questo avviene che per una « prerogativa particolare, non solamente ciascun uomo si « avvanza di giorno in giorno nelle scienze, ma che tutti « gli uomini insieme fanno un continuo progresso a mi-« sura, che il mondo s'invecchia. Così dice » Paschal art. 4 ediz. di Ranouand.)

Chi pertanto vorrà biasimare i Baconi, i Cartesi, i Calilei, i Newton ed altri, od i loro sistemi, quando i luminosi principi di quei nomini sommi sono tuttavia custoditi ad ampliati da tanti loro ammiratori e segunci ? Le scienze fisiche, le matematiche, la storia naturale della chimica, l'astronomia, la nautica formano ancora i occupazione lodevole di tanti moderni filosofi, che rimpiazzano quelli primi. Non sono, e non sarauno mai filosofi veri, coloro, come sono i Mirabaud, gli Elveri, i Dupais, i Boularger, Voltaire, ai quali nulla deve la fisica, e la storia naturale, mentre la ragione, e la logica gli ha in disprezzo, ed in orrore. Non ostante che coll'esercizio della ragione, e dei talenti i sistemi si succedono, ed alle volte si coutradicono trattando le scienze naturali, io dirò con Paschal (art. 1) ch'è d'uopo di lodare il coraggio di coloro, che osano d' inventare alcuna cosa di fisica, ed approfittano del campo libero lasciato d' altri, e così ci comunicano le loro scoperte, e mostrano di non temere le difficoltà grandi, che si oppongono alla formazione dei loro sistemi ragionevoli. Nè vogliamo parlare di quelli, che gli antichi filosofi hanno fatto, che non si devono agli sforzi dei moderni, ma possiamo lodare le vaste cognizioni ed anche li dotti errori di Leibnizio, di Descartes, di Newton. E non vediamo nei nostri giorni il perfezionamento delle nostre cognizioni, che viene attribuito con verità a Linneo, a Buffon, Jussieu, alla Lagrange, a Delaplace, Lavoisier, a Bertholet, a Cuvier, a Haiiy, a Werner, e a Klopioth, ed in fine a tutti gli uomini illuminati, che sarebbe troppo cosa lunga a nominare, ed i quali condotti dall' analogia, e dall' apparenze hanno tentato di formare sistemi sopra li principali fenomeni della natura? E siccome li sistemi, e le teorie sono fondati sopra le ipotesi, che senza spiegare tutti i fatti, spiegandone alcuni, per cui non v'è sistema, non v'è teoria, che non abbia le sue verità, e li suoi errori; l'une, e gli altri sono utili ai filosofi sapienti e saggi, Le prime fanno la sua regola, e le sue leggi invariabili, li secondi li forniscono di una sorgente inesauribile di confutazioni, e dissertazioni istruttive,

Intanto si osserva di certo, che lo studio della religione non proibisce, nè vieta i luni della ragione umana. Forse potrà alle rolte riprovare qualche scoperta, o sistema, che non sia conforme alla religione medesima; del resto la storia dei lumi della ragione non presenta che una serie di sistemi diversi, ed anche alcuni fra di loro contrari che hanno successivamente dominato nelle scuole, e quante volte l'uomo è filosofo senza esame del-

la retta ragione ha precorso la catena degli esseri, le di cui estremità vanno a perdersi, l'una nel materialismo, e l' altra nell' idealismo. La prima annienta l'anima, non ravvisa nell' uomo che una maestrevole tessitura di organi, ed aggiunge una macchina di più all'immenso mecchanismo dell'universo. La seconda non lascia sussistere. che la sola anima presente, ma annulla il mondo materiale, di cui forma un quadro immaginario di apparenti fenomeni. I giovani però collo studio della sua ragione facilmente calcoleranno la varietà delle opinioni sul medesimo oggetto, e più essi potranno conoscere le cause dei loro errori, oltre che la loro immaginazione si maraviglierà degli ostacoli da sormontare per acquistare l'evidenza di una sola verità; e molto più vedranno le grandi verità inviluppate nelle tenebre, che inviluppano le prime cause, e spesso anche gli effetti li più semplici; quindi essi saranno sforzati di confessare, che la quantità di tante maraviglie è così maravigliosa, come inesplicabile; e che vi sono dei limiti, che il nostro spirito non ardisce di passare nell'eccesso di una folle presunzione, che ciascuna teoria e ciascun sistema, che va a risalire sino a quella sorgente, è per dir così, una prova ragionevole della debolezza della nostra intelligenza, ed una apecie di omaggio verso il supremo Essere; quell' Essere che si ride delle nostre vane speculazioni, e delle Leggi, che noi inventiamo; quell' Essere, di cui la volontà è immutabile, l'azione sempre giusta ed infinita sapienza. Infatti tutto le cosmogonie, che sono state inventate da sessanta e più auni non hanno fatto un passo alle scienze, benchè si possa, e si debba avvanzare senza riposo nelle scienze, naturali e di osservazioni, ma il loro oggetto essendo infinito, egli non ha punto di veri progressi; sempre marciando, si è sempre alla medesima distanza. Questa è una lusinga per gli spiriti deboli per fomentare la loro curiosità, e consolare il loro orgoglio.

Non ostante da che l'uomo ha cominciato a ragionare, a filosofare, sono sempre comparsi ingegni di una rara sagace penetrazione, e si sono occupati a darci una completa teoria dell'anima, delle sue facoltà, dell'origine delle nostre idee, e dei più secreti principi del raziocinio. Essi sono per dir così discesi nell'abisso dell'amana intelligenza per sorprenderla nelle sne secrete ed intime operazioni, e per arrivare sino alle più profonde radici, nel modo stesso, col quale gl' indagatori della natura scavano nelle viscere della terra per discoprire la miniera, con cui si formano i metalli, e si alimentano le piante, che sorgono nel sno seno. Ma la natura intelligente al pari della materiale, contiene dei misteri coperti di un denso velo. che la mano dell'uomo non potrà mai interamente sollevare. Sfortunatamente però se l'umana ragione ha li suoi confini, non l' ha giammai la nostra curiosità, e quindi raddoppia e moltiplica i suoi sforzi per atterrare questi ostacoli alla umana debol 72a insuperabili, onde in simili attentati, l'audacia si è sovente segnalata con gli eccessi di singolari traviamenti.

Quindi i giovani stessi colla guida dello studio della religione hanno veduto anche negli errori medesimi degli uomini celebri, ingrandirsi agli occhi loro la potenza divina, e tutto ciò, che a loro ha recato stupore, e che non hanno potuto soddisfare la loro curiosità, hanno dovuto a ragione gridare nella santa, e rispettosa ammirazione: O altitudo divitiarum etc., e così col profeta profauo (Lueret. lib. 5).

- » Quid mirum si se temnunt mortalia saecla,
  - " Atque potestates magnas, mirasque relinqunt.
  - " Atque potestates magnas, mirasque reinquit.

    " In rebus vires Divum, quae cuncta gubernent?

Non per altra ragione avverte Bacone quel giovane che volesse tentare di prevalersi dei suoi deboli lumi per usarne contro la religione, dicendogli, che la poca filosofia mette all' incredulità, e la molta filosofia conduce alla religione.

Il fatto è questo, che per un momento noi scendiamo nel nostro cuore per consultare nel silenzio delle passioni i nostri desideri, e le nostre più severe inclinazioni della natura: noi scopriremo agevolmente, che siamo fatti per la verità, ed a nostro malgrado saremo costretti a riguardare quale folle stravaganza quel universale pirronismo, che non conosce nè vero, nè falso, e affetta maliziosamente di non ravvisare dovunque se non che dubbi, tenebre, ed incertezze. Ma in realtà qualunque Pirrouista non può negare, che pensa, che ragiona, che dubita, che ama, che abborrisce, che teme, che si rattrista, che si rallegra, ed altri simili affetti, ed atti che sperimenta in se stesso. Forse non ha l'idea evidente dei colori, dei suoni, dei gusti, degli odori, del caldo, e del freddo, ed altri sensibili oggetti? Forse non vede una chiarissima connessione tra il pensare, e l'esistere, fra le prime proprietà tra loro delle figure geometriche, della produzione di un effetto, e la necessità di una causa produttrice? Dunque l'intimo senso, l'idea evidente, la forza della connessione sono sempre sicuri fondamenti, di rinvenire e dimostrare senza dubbio la verità: e servono ancora ad escludere il dubbio e l'errore il testimonio dei sensi. la fede umana, e l'analogia, benchè non è così facile di fissare in grado di evidenza di una dimostrazione, specialmente nelle cose di maggiore importanza per la pace del cuore, per la condotta della vita, e per la felicità. Certamente la ragione parla ad evidenza. Noi non abbia-

mo bisogno di autorità per arrenderci alla sua luce, e solo dobbiamo attentamente consultare l'idea dell'ordine eterno per discuoprire due leggi di morale di costumi distintissime. I Romani antichi le annunciavano con due termini. Il primo: ecco ciò, ch'è duopo a fare: oportel; il secondo osservate ciò che conviene: decet. La verità regni nelle vostre parole oportet, ma condite col sale della discrezione decet. La giustizia sia inesorabile oportet, ma in pratica tutti i riguardi dell' ordine della vita civile. decet. L'amicizia abbracci tutti oportet, ma vi siano i diversi gradi nel vostro decet.

Bella invero ed amabile è nelle scienze naturali, ed uma-

ne la verità, perchè illuminando ricrea; ma nella religione la verità, non solo è amabile ed è bella, ma interessantissima e di assoluta necessità. A questo proposito abbiamo una giusta riflessione nelle opere postume di Federico II. (Pensees sur la relig. tom. 2 pag. 160). Dice egli: « La vera fede per distinguere dagli errori è d'uopo, che « ella abbia un altro fondamento, ed ella medesima non « può avere di più solido, che la ragione, di cui Iddio « solo à l'autore, come della fede. È necessario, che la « ragione debba condurre alla vera fede, e a discernerla « dalle favole, che la malizia dell' uomo ha inventate; ma « quando la ragione ci ha guidati sino alla fede, ella deve

« tacere interamente, ove s'ella parla, ciò uon deve che « per dirci, ch'ella sa con certezza di doversi sottomettere « intigramente alla fede. La ragione conosce Dio, ed esamina

« con altrettanta esattezza la verità della rivelazione. Ella « vede, che non è niente più dannoso, che di prendere

- « dei fantocci per le verità rivelate, o le verità rivelate per
- « fantocci. Ma quando ella ha conosciuto, che Dio parla,
- « ella ascolta e tace. » Vi è dunque uno strettissimo vincolo fra l'uomo e lo studio della religione, non potendosi quello concepire senza la necessaria relazione col primo Essere da cui fu cavato dal nulla, e che lo conserva, ed arricchisce di singolari favori, e lo studio della religione al medesimo lo conduce.

## Capitolo decimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE NON È NEMICO DELLA VERA FILOSOFIA.

Come può essere lo studio della Religione contrario alla filosofia, quando è considerato come la metropoli, per così dire, della vera filosofia? Con ragione diceva un pensatore Alemanno, che non vi è altra filosofia, che la religione cristiana. Infatti con questo studio si vede abbastanza, che la filosofia vera non conosce quello spirito di ateismo che tratta della natura per fare dimenticare il beneficio del suo autore; che giustifica vizj e degrada la virtù, poiche questo studio fa il filosofo risalire alle cause, ed ai principi delle cose, discernere i veri lumi da ciò, che son ha che la sola apparenza, librare sopra la bilancia della ragione le quistioni volgari, e tracciare allo spirito il sentiero, che dee hattere per gire in cerca della verità, cioè della vera filosofia nelle cose intellettuali. Quindi in esso studio si contengono, e da Lui partono gli ammaestramenti, e la dottrina per tutte le

condizioni degli uomini; ed in esso deve il vero saniente ricorrere per consultare gli opportuni rimedi alle più strane vicende delle irregolari passioni degli nomini: giacchè questi avendo avuto origine da Adamo non hanno variato di moto, d'ordine, e di potenza di quello che erano anticamente. Infatti ne viene, che lo studio della religione è una filosofia, che forma il guerriero, ammaestra il politico, comunica la civile sapienza ai giovani, l'accresce agli uomini, e spinge fin anche le sue influenze benefiche sulla mente di quei sacri personagi, che la Divina Provvidenza ha collocato sopra i Troni per la paterna cura dei Popoli, la sorte dei quali dipende dalle saggie, ed opportune loro deliberazioni. Onde conviene allo studio della rivelazione con tutta la verità il pregio di essere la benefica fiaccola della filosofia, rischiaratrice del nostro intelletto.

È cosa certa, che i giovani sono meno atti alla politica avanti che siano stati imbevuti della vera filosofia. e di tutti i principj che riguardono i costumi e i doveri. Altrimenti è da credere, che il loro giudizio sarà depravato di buon'ora, e che quelle che verranno in seguito a persuadersi, che tutte le cose sono indifferenti. che non vi ha tra loro alcuna diversità, e che'la morale non sia fondata sopra le verità rivelate, e che tutto deve essere misurato dall'utilità, e dal successo come hanno supposto alcuni politici, fra i quali il Macchiavello. È necessario pertanto di avere molto conosciuto lo studio della religione e della morale avanti di conoscere la politica, mentre i giovani di talento nella prima loro età hanno avvicinato le corti dei Principi, e nel vortice degli avvenimenti sono di rado persone oneste e virtuose nel fondo dell'animo; che sarà poi se al difetto del

lo studio della religione, e di una sana filosofia si unirà in vece la lettura di libri perniciosi? « La religione (così scrisse un illustre Oratore de' tempi nostri) la religio-« ne, dico, è la vita del corpo politico, essa non ci la-« scia che una scelta, o di conservarsi con essa, o di-« sciogliersi senza essa. » Infatti se voi distruggerete i sentimenti religiosi, voi atterrate dinanzi all'impeto delle passioni le più forti barriere, che opporre si possono; voi le armate coutro tutto ciò che y'ha di hene trasfondete nei cuori l'anarchia, che passa nelle famiglie, e nella società. Il reale Profeta non faceva, che esprimere sotto un' immagine viva e popolare una idea eminentemente politica, allorchè diceva sono già tremila anni « Se Iddio « non stà in guardia della città, indarno veglia alle por-« te sue colui che presiede alla sua difesa » Nisi Domi-« nus custodierit civitatem , frustra vigilat qui custodit eam.» Inoltre non osserviamo, che la schiavitù in tutte le po-

litiche società della terra, anteriori alla venuta di Gesà Cristo era neutralizzata. Nei tempi moderni, l'Asia, e l'Acia, che non hanno conosciuto, o hanno abjurato a Gesà Cristo, si vedono vilmente avviticchiate ai piedi del dispotismo: i popoli umiliati, tremanti con la fronte nella polerer, portano da più secoli la pena della loro infedeltà; all'opposto l'Europa, che è il paese della libertà, perchè è il paese del Yangelo, alza verso il Cielo con dignità la usu fronte raggiante di fede, di gloria, di virti, e di prosperità; appunto perchò il Cristianesimo non è che l'unione di due società, civile e religiosa: esse si abracciano strettamente per giovarsi vicendevolmente, e danno l'appoggio a tutte le istruzioni henefiche, e ad ogni perfezione dell'umanità, che diminuisce la somma dei mali inseparabili dalla nostra esistenza, purchò il Cristianesimo

regni nella sua purità, acciò non sia separabile dalla felicità temporale che si può ottenere nel mondo.

Circa poi la filosofia negar non si può che possa stringere una sincera alleanza colla religione, ma non già una filosofia nata dalla presunzione, e dalla vana curiosità. La filosofia bensì congruente alla rivelazione, deve sorgere dai lumi più incontrastabili della ragione, e innoltrarsi modestamente nelle ricerche, ed arrestarsi, là dove s'infievoliscono le forze e ammutolire innanzi alla veneranda oscurità degl'imprescrutabili divini disegni. Allora la religione, e la filosofia si prestano vicendevole appoggio poichè derivanti ambedue dalla prima ed unica sorgente dell' eterna immutabile verità. Nulla v' è di più forte per espagnare l'intelletto, nulla di più soave per sottomettere ed alimentare il cuore. Questa solida, e guardinga filosofia risplendette già negli scritti di molti Padri, e singolarmente nell'opere dell'incomparabile S. Agostino. Questo ottimo dottore rivoltosi allo studio della religione, mise a profitto le suppellettili delle cognizioni acquistate prima della sua conversione, ed accoppiandole iusieme colla magnificenza Platonica, coll' acume Aristotelico, discusse i principali articoli della Fede, e penetrato da cristiana umiltà uniformò sempre i suoi sentimenti alla dottrina infallibile della Chiesa. Quindi si vede chiaramente, che questo studio fa alleanza colla filosofia, e la politica, quando trattasi di una filosofia saggia, e moderata, di quella che merita l'onorato nome d'illuminata, ma senza orgoglio, che studia nelle facoltà, e nelle operazioni dell' umano intelletto, senza insegnare l'assurdo ed il vile materialismo, indaga le maraviglie e le recondite leggi della natura, senza bestemmiare la sapienza, e l' onnipotenza del suo divino autoro; entra nei dettagli della politica, indicaadone le risorse, senza scuotere, e rovesciare i fondamenti della società; stabilisce i precetti della morale senza negare la distinzione del bone, e del male, ed ecco il genere di filosofia degno di essere coltivato da ogni spirito sensato, a cui conduce lo studio della religione, e con esso fa alleanza.

Ogni secolo vediamo, che ha avnto i veri, e i falsi filosofi, ed i veri, ed i falsi sapienti, che si sono fra loro opposti. I primi si occuparono a difendere le verità religiose, e morali, i secondi ad espugnarle; onde fra di loro erano nemici. In tutti i tempi il genio del male ba lottato contro il genio del bene, ed è stata sempre la guerra fra la verità, e l'errore. Presso gli antichi filosofi Socrate, Platone, Cicerone, e Marco Aurelio furono filosofi: non già che questi fossero stati irreprensibili nella loro dettrina, e nella loro condotta, ma si rileva dai loro scritti, ch' essi erano vivamente penetrati dall'amore del bello, e dell'onesto; e noi siamo presi d'alto stupore considerando come uomini immersi tra le tenebre e la corruttela del paganesimo, abbiano potuto sollevarsi a pensieri così sublimi, e così nobili sentimenti. Presso i moderni Bacone, Pascal, Cartesio, Newton, Locke, Malabranche, Bossuet, Fenelon, Leibnizio sono stati filosofi. Se molti non hanno professata la verità interamente, si scorge nondimeno, quanto orrore abbiano avuto per le infami dottrine, che signoreggiano a nostri giorni, che altro scopo non prendono di mira, che giustificare il vizio, e snaturare ogni virtù. Non v' è un solo fra gl' illustri personaggi da me mentovati, che non abbia venerato la religione Cristiana, e studiato le sue prove, come l'opera stupenda della Divinità, e della loro filosofia corrispondeva ostinatamente allo studio della religione.

Infatti osservare la natura, studiarne i fatti, ed i fenomeni, abbandonare le vane teorie alla voce dell'esperienza, cercare in tal guisa non ciò che può essere, ma ciò che è in realtà; non delle ipotesi, ma il vero sistema delle leggi della natura; ecco la filosofia vera nelle scienze fisiche. Far uso dello studio della storia e dell'antichità con quella critica severa, e luminosa senza essere troppo ardita, che afferra la verità, sa apprezzare il verosimile, e separare il falso, dedurre dagli annali dei Popoli, come dalla cognizione profonda degli uomini grandi raccogliere memorande lezioni, ecco la filosofia nella storia, e nella archeologia. Finalmente sviluppare i secreti del cuore umano, e le regole dei costumi, esporre insieme lo spirito, e la connessione delle leggi, con una profonda sagacità; ecco la filosofia nella morale e nella giurisprudenza. Come la filosofia per un popolo consiste in ben pensare, ed a ben ragionare su i diversi rami delle umane cognizioni, più vi saranno in une nazione idee sane, morali, sociali, proprie a far fiorire la pace, la giustizia, e le leggi, e più questa nazione sarà saggia, e ragionevole, e perciò sarà appunto ella più filosofica. Quale sarà il secolo della filosofia? non già quello in cni più si parla di filosofia, ma quello in cui realmente si pensa meglio, e meglio si ragiona sopra diversi oggetti delle nostre cognizioni, ed una tale filosofia chi negherà che nou faccia alleanza colla religione. Il re di Prussia Federico II. parlando un giorno dei moderni filosofi, ben pratico delle opinioni filosofiche diceva ad alcuni Convitati increduli « Quando io volessi punire i miei sudditi « li farci governare dai filosofi » Ed un altro giorno ascoltando alcuni di costoro, i quali dopo di avere messo in ridicolo la Chiesa principiavano ad attaccare la monarchia. rivolto ad essi disse « Quietatevi viene il Re».

È uno dei più belli privilegi della Cristiana religione il non avere avuto un lento progresso, e frequenti variazioni a cui sono soggette tutte le cose umane. l'essere arrivata senza sforzi dalle sue cure alla perfezione, cui essa aucora oggi offre agli ammiratori del mondo. Questa non è altro, che una sublime filosofia, che dimostra il pubblico ordine, l' unità della natura, e spiega l' enimma del cuore umano, il mobile più possente a condurre l'uomo al bene, poichè la fede ci pone sotto gli occhi continuamente della divinità perchè essa agisce sopra la volontà con tanto impeto, quanto sopra i pensieri, un supplemento della coscienza, che comanda, conferma, perfeziona tutte le virtù; stabilisce de' nuovi rapporti di benelicenza sopra ngovi legami di umanità, nei poveri ci mostra dei creditori, e dei giudici, fra i nemici dei fratelli, e nell'Essere supremo un padre; la religione è del cuore, le virtù sono in azione, il più bello di tutti i codici quello di morale, ed i precetti di questo sono tanti beneficj del Cielo.

L'anima umana è ricca nel suo proprio fondo, e nasconde nel suo seno un tesoro di sentimenti, di conoscenzo
e secrete verità, e lo studio della religione getta le suo
radici nel cuore umano, e nei primitivi sentimenti i quali
più o meno confusi, più o meno sviluppati sono taluneto insiti nella nostra natura, che si trovano ore esistouo
uomini. Fra questi primitivi sentimenti è quello della propria esistenza nostra, dell'esistenza di qualche cosa fuori
i noi, dell'amor di noi stessi, della picta fisilae, dell'ordine
della causa, dell'effetto, della divinità, della vita avvenire,
del bene o del male, dell'apparenza, e della realtà, del
tempo d'edlo spazio. Il corre umano, che parla di un
Dio, della vita futura, è egli creduto da per tutto, e

The same in Google

da per tutto ascoltato, che un figlio dere amare sua madre, dunque si è misurato il tempo, diviso lo spazio. Le, lingue di tutti i popoli hanno dei termini che corrispondono a queste nozioni. L' intelligenza contiene in se stessa principi di tutto, che ella acquista colla esperienza. Onde Fontanelli diceva con molta esattezza, ch' egli cradeva di riconoscere una verità, quando gli cenira per la prima colta annunziata.

Tali sono pertanto i tratti caratteristici di questi sentimenti inerenti alla umana natura, i quali possono essere talvolta sopiti, non estinti giammai: e lo studio della religione avendo nel cuore umano tali primitivi sentimenti, come nella sua radice li sviluppa, li perfeziona; quindi non fallisce nel trovare tutta la corrispondenza nella sua dottrina, e nelle verità, che contiene, e conviene che esclami l'uomo con maraviglia dei più sublimi misteri del Cristianesimo: oh arcana inesplicabile profondità! E lo studio della religione gettando nel cuore umano le sue radici dopo di avere assicurato i troni coll'amore, essa l'appoggia ancora sulla coscienza; essa distrugge le funeste: inclinazioni verso l'interesse personale, che non sarebbe dovuto nascere se non che in mezzo ai selvaggi; e non ostante è stato prodotto dai vizi della società. Essa è la base delle virtù sociali, civili e domestiche : vi sono molte virtù de essa sola discendenti, e non v'è alcuna, che essa non perfezioni.

L'Antore della felinità pubblica benchè nemico del Cristianesimo, mostra bene, che le società cristiane le meno bene stabilite sono più felici, che i Lacedemoni, gli Ateniesi, e tutti quegli antichi popoli creduti liberi ia seno della tirannia. La storia delle nazioni è una prova ben sensibile della riflessiono di Montesquieu, che dice « Que

« l'on se mette devent les yeux d'un côté les massacres « continuels des Rois et des Chefs grecs et romains: et de « l'autre la destruction des peuples, et des Villes par « ces mêmes chefs, Thimeor, et Geagisken, qui ont devaa sté l'Asie, et nous verrons que nous devons au Chri-« stianisme, et dans le governement, un certain droit des « gens que la nature humaine ne saurait assez recon-« noitre ». Gerzon Inglese Cattolico pubblicò una dotta opera, colla quale forma una istorica dimostrazione della necessità del Cristianesimo per la società cavata dalle sorgenti de' nostri nemici. (Hist. Evang. confirmée par la Judaique et la Romaine du 1696 vol. 2 in 12) Il P. Colouia, e Mr. Lardner hanno in parte colpito lo stesso scopo. Circa poi la testimonianza dei Pagani, basta leggere il bel passo della Lettera di Plinio quando scriveva a Trajano in fatto dei Cristiani perseguitati, dicendo: che « il commercio dei Cristiani fra loro era esen-« te da ogni delitto; che il loro principale culto era di « adorare Cristo come un Dio; che i loro costumi erano « la più bella lezione, che si possa dare agli uomini; e « che quelli erano obbligati da giuramento di astenersi « da tutti i vizi ». Uno scrittore Tedesco nominato Seraler scrittore per altro superficiale, e couosciuto solamente per la sua avversione al Cristianesimo, nega l'autenticità di questa Lettera di Plinio: ma fu vittoriosamente confutato da M. Hawersaat nella difesa della Lettera di Plinio: sopra i Cristiani ( Sotiinga 1788 in 8.) « Niente (egli dice) inquieta più gl'increduli, che i pas-« saggi della scrittura, o i fatti della storia dei primi « secoli della Chiesa, con i passaggi degli storici profani. « Essi si spaventano per le prove dell'antichità, dell'evi-« denza, e della yerità, che questa conformità suppone; a cosi fanno essi il possibile per accusare d'interpolazione, « o di supposizione i passaggi i più autentici. » Pomponio Leto era un entusiasta per l'antica Roma. Nel calor del suo zelo per il paganesimo, egli diceva che la religiona Cristiana non era fatta, che per li harbari. Ciò è vero, rispondeva un Autore, nel senso, ch'ella ha istruitutti i barbari della terra, e che l'ha ella sommessi alle sne leggi e resi felici dai costumi dolci, e dalle consolazioni della Fede. Pomponio Leto morì cristianamente nel 1495 nell'indigenza.

Non v'è difficoltà, che la vera religione, ch'è la Cattolica, esige nel medesimo tempo, che quelli, che l'abbracciano sottomettano interamente la loro ragione. Ma spesse volte accade, che qualche filosofo non bene istruito, avendo uno spirito instabile, e difficile a contentarsi, pretende subito di stabilirsi giudice della verità dei dommi, che gli sono proposti a credere, e non trovando punto in questi oggetti della fede un grado di evidenza che l'umana natura, e l'intelletto non può conoscere, esso si fa protestante. Si accorge ben tosto dell'incoerenza dei principi, che caratterizzano il protestantismo, egli cerca il socianismo, una soluzione ai suoi dubbj, o alle sue disticoltà, e diviene sociniano. Dal socianismo al deismo non v'ha, che un passo a fare; ma come il deismo non è in se stesso, che una religione incongruente, egli si precipita insensibilmente nel pirronismo, stato violento, il quale è così umiliante per l'amor proprio, che è incompatibile colla natura dello spirito umano. In questo modo si ragiona nel ( Diction. Evang. art. Unitares pag. 200 ediz. di Neuckatel 1765.

## Capitolo undecimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE PAVORISCE TUTTE LE SCIENZE, B LE ARTI.

Bacone ha collocato alla testa di tutti gli studi quello della religione per vendicarlo dal disprezzo, che alcuni nemici ne fanno, e mostra il merito che ha sopra tutti gli altri studj. Infatti in questo più d'ogni altro studioso nomo ha vasto campo di esercitare, e far trionfare la filosofia, la critica, l'erudizione, la cronolegia, la storia, l'eloquenza, e tutte le arti liberali, ed utili alla società. Inoltre, affine uno studio possa ad altri esser preferito, è necessario di esaminare le sue basi. dalle quali si scuopre facilmente il merito, e la sua superiorità. Nel paganesimo, anzi per fondo di sistema, nemmeno hanno pensato di produrre alcuna prova nè vera nè falsa, debole, o forte della divinità della sua origine. Qual base avrà dunque lo studio della religione de' pagani? Maometto vieta di argomentare altrimenti, che con la sciabla, ed i pagani almeno sempre parlavano della divinità discesa dal ciclo, ma nemmeno per impostura ne produssero mai un testimonio, o un documento contemporaneo. Si corra tutta la mitologia dei gentili, non si troveranno, che racconti favolosi senza sommario. Anzi coloro furono nelle stesse loro menzogne di buona fede, distinguevano la loro età in tempi storici, quindi eroici, di quei tempi di semidei, e di là innanzi li dicevano favolosi. Il discorso era comodo, Fino a pochi secoli innanzi vi garantivano i fatti col testimonio almeno della storia. Risalendo più addietro vi si parlava di eroi, e quei non vi facevano gran fondamento, molto meno dicevano aspettarne nei semidei; ma all'indietro gridavano più favole eglino stessi. Era in tempo appunto di queste favole che vennero gli Dei immortali, e getta la sua origine il paganesimo. Dunque non è una superchieria, o ignoranza, quando il miscredente vi vuole disputare con chi protesta di non avere ragione da darvi, o v'imbroglia con infiniti esami, ove non v'è alcuna solida ragione da esaminare? Del Giudaismo non v'è da parlare, ch'è lo stesso, che il Cristianesimo, essendo una sola religione, e la prima non è che un passaggio all' altra. Al contrario la vera religione, e lo studio che si forma sopra di essa, ha una prerogativa singolare, ch' è unicamente per lei. Essa sola presenta un sistema costante, di esser pronto a dare piena ragione della religione su cui lo studio è fondato, che vuole dire, di dimostrare la sua origine da Dio. Onde qual privilegio, qual pregio e questo mai?

Per essero poi la religione nostra esclusiva di sua natura, lo studio della medesima è anche esclusivo sopra gli altri studi, como la verità esclude l'errore; la sapienza la follia, e la luce le teuebre; mentre la verità è sempre qualche cosa, o la menzogna è sempro una chimera; o senza questa esclusiva sarebbe profana, falsa, ed illusoria, e tale sarebbe la religione, e lo studio, di cui essa tratta. Ciascuno vede che una religione, pula quella non si crederebbe, se non forse quella alla quale appartiene esclusivamente il vero culto, la vera morale, e la sola adorazione, che è degna di Dio, non sarebbe una religione, ma una ipocrisia senza alcum impero sopra lo spirito umano, e senza alcuna influenza sopra il cuore, ma una miserabile pantomima, che ciascuno giuocherebbe a piacere delle sue passioni, del suo interesse, e de' suoi capricci; e per conseguenza tale sarebbe lo studio della medesima. È cosa evidente che lo studio delle diverse sette e religioni, che sono contrarie sul domina e sulla morale, non possono avere le medesime basi; e non essere tutte dirette a conoscere la verità. La verità è una, e non potrebbe essere in contradizione con se medesima, ed abitare coll'errore, e colla menzogna. Qual pregio, ed eccellenza possono avere quegli studi, che fondati sopra le opinioni contrarie ai punti della fede, non capaci che a produrre discordie negli spiriti, e rimorsi nel cuore di coloro, che le professano? Se poi parliamo della filosofia del Secolo XVIII., di cui i seguaci ammirano sempre che brillò sopra gli altri secoli, ed infranse le catene della superstizione, del dispotismo, e della barbarie, come si è vantato da molti pubblicamente, si scorge ad evidenza, che gli effetti farono tutti opposti, e fu un genio, uno studio distruttore, come si sperimenta anche nel secolo XIX. Questo genio dominatore dopo di avere faticato, e mosso la guerra alla barbarie, e al dispotismo, ne mosse una più ostinata alle verità, e alla ragione. Una tale pretesa filosofia con tutti gli orgogliosi suoi lumi trattò nella maniera più strana per vendicarsi di una serie esagerata di abusi, che avevano depressa la ragione, ed oscurata la religione; volle distrutta più la religione, che gli abusi, senza badare, che quella era utilissima alla società, perchè fondata sopra nobile, e sublime filosofia, quando gli altri erano funesti, e dovevano essere tolti, e banditi.

Lo studio della nostra religione ha il vantaggio ancora di norre un freno all'orgoglio umano in tutte le persone che la professano. Nelle altre religioni o sette trova l'orgoglio un alimento così dolce, ed insieme pernicioso, ch'è il nemico della verità. Perchè è l'orgoglio, che inventa li paradossi, che li propaga, e li difende con una indomablle ostinazione. Questo ha partorito la furia di setta, di partito, che è la più accesa la fiaccola della discordia, la quale ha innondato il mondo di sangne. Leibuizio, che aveva conosciuto parecchi uomini di tal fatto carattere, lo aveva pronosticato, e noi l'abbiamo sperimentato per nostra fatale sciegura ciò ch'egli aveva prescutito. Lo studio per altro della nostra religione arresta l'uomo a quei segnati confini, dove risiede la vera saggezza. Si deve fissare bene la mente in ciò, che ha detto Lattanzio, uno dei nostri antichi anologisti, il quale fu ancora uno dei più saggi spiriti del suo secolo. « Alcuni (dice) banno preteso, che si poteva saper tnt-« to, e questi furono insensati; altri, che non si pote-« va sapere nulla, e questi non sono stati più saggi dei « primi. Quelli hanno concesso troppo all'uomo, questi « troppo poco: tanto gli uni, che gli altri sono cadnti « negli eccessi. E. dov' è dunque la saggezza? Questa « consiste in non pretendere di potere sapere tutto, perchè « ciò appartiene solamente a Dio; e nel non credere di « non potere sapere nulla, ciò essendo il destino dei bruti. « Fra queste due estremità vi è uno stato di mezzo, che « conviene all' uomo, cioè una scienza mista di tene-« bre, e non temperata dalla ignoranza « / De falsa sapientia lib. 3. cap. 6. )

Senza lo studio di religione non v'è speranza già di richiamare sulla via del dovere con le massime di una

sana ragione quegli spiriti orgogliosi ed audaci di piegarli sotto il peso dell'autorità, di arrestarli col timore di porre tutto il mondo sottosopra tanto religioso, che politico. Senza questo studio nulla si otterrà dall'intrattabile orgoglio, e per un solo docile Fenelon noi troveremo cento ribelli. Fra i Cattolici per altro lo studio della religione al contrario fa regnare l'utilità, tratta di una dottrina, che veramente è la legge di Dio medesimo, ovvero legge perfetta, che esigge dall' nomo la perfezione, ossia la perfetta conformità della sua ragione alla verità infinita. o della sua volontà all'ordine eterno. Siate perfetto come il vostro padre eterno, celeste è perfetto. Tale è lo scopo a cui dobbiamo tendere, e noi non otterremo qui nel mondo, perchè il più giasto è sempre pieno di debolezza per umiliarsi profondamente, ma il Cattolico vero non può nudrire l'orguglio del settario, nè si può confondere con il medesimo. La fede del Cattolico è un atto continuo di umiltà, subito che non è, che d'obbedienza,

Ma gl'increduli de nostri tempi perdendo di vista questa filosofia luminosa, e profonda dello studio della religione, fanno come quei popoli, che si fermavano a contemplare gli effetti, e vi cercavano tutto anche la causa intelligente, e moltiplicavano le canse a proporzione del aumero, e della varietà degli effetti. I Caldei vedevano i loro Dei negli astri, gli Egiziani sulla terra nelle piante e negli animali; i Greci negli uomini, e soprattuo nelle loro passioni. Tutte le cause sembravano secondo loro la prima causa. I filosofi moderni medesimi cercavano la sapienza fuori delle via della verità, e la loro filosofia umana disputava seoza frutto sull'uomo, e sulla sua natura, e sul suo fine. Ciascuno fece lega della sua laisosfia colle passioni proprie, e frecero tutti nascere una

confusione di dottrina, che dai Greci passò ai Romani. Dobbiamo dunque biasimare quelle scienze, e quello studio, che annienta lo spirito, sostituendo l'orgoglio scientifico alla umittà Cristiana, per cui si ardisso di portare la mano all'arca per rorresciare col suo debole sapere quell'editorio sostenuto dalla mano di Dio. Al contrario più si studia la religione, più si fortifica nella sua credenza. Dalle divine scritture si scuopre l'origine, e il merito, delle dotte opere dei Padri della Chiesa, se no vede di secolo in secolo lo sriluppamento come dai libri della morale; gli esempj dagli annali dei Santi si conoscono, ed allora ciascuno ne fa l'applicazione.

Ma ciò, che sopra a tutto importa di ben comprendere, e scolpire profondamente nella mente, e nel cuore, si è, che invano io sarei avvertito di tenermi in guardia contro le illusioni del senso e dell'immaginazione, contro l'abuso delle parole, l'ambiguità di un equivoco linguaggio; invano avrei studiato tutti i processi dell' analisi, e della sintesi, ed appreso il metodo di bene ordinare, e concatenare le sue idee, e legare le conseguenze con i principj, e discoprire i vizj, che sordamente s'insinuano nei ragionamenti; invano avrei meditato sopra Aristotele, Cartesio, Locke, Condillac: tutto ciò a pulla mi servirebbe se traviato dall'impero delle passioni io le collocassi nel posto della ragione. Formerei allora una logica insidiosa, che rende inutili tutte le regole della dialettica ordinaria. L'ultimo secolo è stato l'epoca dell'analisi: eppure è stata ugualmente l'epoca dei più mostruosi errori, per la ragione appunto, che senza lo studio della religione è mancata la rettitudine del cuore, non meno che i lumi dello spirito. Le passioni sono come una nuvola, che ecclissa l'intelletto, e che si frappone tra la ragione, e la verità. Esse conturbano ed agitano l'anima, e le fanno perdere quell'attenzione pazionte, e perseverante, quella imparzialità severa, e quella rettitudine inflessibile, che allontana l'illusione e l'errore. Quale stupore pertanto se gl'increduli perdendo di vista questo studio cadano in errori?

Chi potrà inoltre negare, che la religione ed il suo studio sia la fonte anche del bello, del grande, e del sublime? E in verità quale filosofia lampeggia mai nei libri santi, ove è espressa con una altezza d'intelligenza, con una forza di sentimento, e con una magnificenza di stile proporzionato alla grandezza degli oggetti! Questo studio istruisce, e diletta, promuove le facoltà, e le arti liberali, comunica la loro grandezza, e sublimità. Forse può sorprendere, che le scienze e le arti debhano tanto al Cristianesimo? I loro progressi, la loro perfezione sono l'effetto naturale di una religione, che studiandola innalza l'auima, allarga il cuore, inspira, e pobilità il sentimento, mette i limiti agli errori dello spirito, di cui l'ardore lo conduce spesso nelle cadute, di cui le ricerche spesso portano all'errore, al quale è d'uopo un punto di appoggio, una guida sicura, che assegni i limiti della sua sfera, e lo arresti, allorchè i suoi trasporti riescono dannosi. Questi sono i naturali effetti di uno studio che presenta gli oggetti più sublimi, i motivi i più sensibili, le virtù le più dolci e le più eroiche, le speranze le più ravvivanti; di uno studio che invita allo studio, in cui offrendogli l'oggetto delle sue meditazioni, l'iufinito in tutta la sua grandezza di un Dio, che attaccando fortemente lo spirito alla sorgente della verità, al primo anello di tutte le coscienze, l'ajuta a percorrere tutta la catena. Infatti l'idea di Dio è la madre idea, che produce tutte le altre; l'idea di Dio feconda, vivifica, abhellisce il tutto; vedete la poesia dei Greci, com'è ella ridente ed animata dalla loro religione. Quelli vedevano da per tutto la divinità. l'offerivano senza riposo alla immaginazione, e la dipingevano sotto tutti gli aspetti di emblemi. Quelli divisavano, e significavano la provvidenza per attaccarne una porzione a ciascuna parte della natura; e la vergogna dello spirito umano è stata di avere cangiate queste allegorie in realtà; la vergogna del cuore umano è stata di avere abbassato Iddio sino all'uomo, perchè l'uomo non poteva innalzarsi sino a Dio: e di avere divinizzato sino le proprie passioni, e dato luogo negli altari ai lori vizi. È possibile, che la teologia pagana, di cui dissimulare non si può de' più appassionati di lei amatori la stravaganza. il capriccio, e sovente poi la ributtante nefandità; possibile, che essa possa offrire degni argomenti, e soggetti alla tromba, e alla lira?

Questo studio poi appoggiando principalmente la sua morale sopra il douma, l'ingrandisce nel medesimo tempo, che la consacra. I precetti della morale non possono avere un impero solido sul cuore dell'uomo, se non si credono sanzionati dalla volontà di un Dio supremo legislatore. Infatti gli oggetti di questo studio sono ordinariamente cavati dal fondo della religione, ed hanno più alti principi, Gli oggetti, che si trattano nello studio delle altre religioni non differiscono quasi dai trattati di Cicerone, e di Seneca; sembrano fatti per i Retori, non per la religione, pei letterati, ano pei Cristiani. Molti baano osservato, che questo studio, è la sorgente della semono seservato, che questo studio, è la sorgente della sempsibilità, e del voro entusiasmo, e ch'è qualche cosa di augusto, e di superbo, che dia l'elevatezza ai peasieri, allo

parole la magnificenza, ch'è l'auima dei veri talenti, cosue è la passione dei grandi cuori; che più il genio gli si avvicina, e vi penetra, più egli si perfeziona, che questo è il solo, che può alimentare con verità tanto la sublimità dei fatti, ch' esso presenta, che l' eroismo dei sentimenti ch' esprime; e che sotto questo rapporto le arti non gli devono meno, che la virtù, e le scienze, che la morale, le lettere, e i governi. Ma chi potrà pienamente sviluppare questa idea generale con altrettanto gradimento, che di profondità, seguirla sotto tutti gli aspetti, sostenerla con tutti i soccorsi dell'erudizione, e di tutta l'autorità della storia, facendo un corpo di opera, ove tutto sia contenuto, incatenato mutualmente, e tenda al medesimo scopo; applicare a tutti i generi di talento, a tutti i generi di bellezza, a tutti i generi di servigio, col seguire tutti questi rapporti segreti, e tutte queste affinità armoniose che si trovano fra le nostre affezioni. e le nostre credenze, fra i misteri del cuore, e i misteri della Fede, fra la purità del gusto, e la purità della morale, fra la perfezione del genio, e la perfezione della virtù, fra le pratiche dell'uomo Cristiano, e dei doveri dell'uomo sociale; provando per un incatenamento appoggiato dai fatti, e dai principi, e dagli esempi, e dai precetti, che il Cristianesimo è eminentemente la religione, e lo studio dell'oratore, del poeta, dell'amico tenero, della sposa casta e fedele, del gran capitano, del gran legislatore, e del gran politico: ch' esso è cosa utile tanto a quello, che obbedisce, che a quello, che comanda, a quello che vuole agire, e al coutemplativo, ed anche all'artista; e che l'uomo in fine è stretto con Dio in mezzo di tutte le facoltà, e che il sentimento religioso è sensibile per così dire all'ultima fibra del suo cuore. Ecco ciò ch'è nuovo, ed è originale,

e che appartiene allo studio della religione, e all'Apolo-

In morale lo studio della religione Cristiana non ci ha trasmesso un corpo intero della Legge naturale? Questo non insegna che tutto ciò è sano, e tutto ciò ch' è amabile? Non raccomanda forse a tutti l'amore degli uomini, elevandosi sino al Creatore, ch'è il fondamento, ed il principio di tutto ciò, ch' è bene? Se i corpi delle nazioni, se gli spiriti i più semplici, ed i meno istruiti sono oggi i più fermi, che non erano altre volte i Socrati, e i Platoni sopra le grandi verità dell' unità di Dio, dell' immortalità dell' anima, dell' esistenza della vita futura, forse non siamo debitori alla religione cristiana? Ma se par-. liamo dei moderni filosofi, questi trattono di morale, ma non dipendente dalla fede; la loro morale consiste nella cognizione di sapere leggere, e scrivere, e così sanno le scienze profane. Questa è la scuola del Lancaster al dire de La-Mennais. (pag. 378. Reflexions. Paris 1820) Come siconserverà la religione, quando è distrutto il principio, ch' è la fede. Si legga il rapporto della società stabilita in Londra per propagare l'insegnamento mutue.

Riguardo poi alla Poesia, questa fu destinata nell'origine ad esprimere i sentimenti religiosi degli uomini, ed il loro rispetto alla divinità Considerando dunque il primo oggetto, fu di cantare i benefizi di una religione, hen più pura di quella di Orfeo, e di Omero. Questo è quell'uso dei talenti d'impiegarsi a celebrare, e le perfezioni di Dio, e le maraviglie della creazione, e le grandi virtù del Cristianesimo e i felici effetti della religione. Cost molti Poeti hanno preso per oggetto importante dei loro canti questi soggetti. I più helli versi sono stati quelli, che hanno fondati sopra le idee religiose. Queste idee hanno formato a Racine il bello soggetto della sua Atalia, e quei felici sviluppi, ove ha fatto entrare la maestà dei profeti. Queste idee hanno insinuato nel cuor suo sentimenti pieni di armonia, queste idee hanno ispirato a Rousseau quei cantici pomposi, ove respira tutta la maggificenza dei libri santi; e si vede, che non abbiamo precisamente dei pezzi, in cui la poesia francese può insuperbirsi.

Noi non possiamo tacere, che in luogo delle muse, delle grazio, delle ninfe, dei silfi, noi abbiamo gli angeli, che presiedono alle Province, agl' Imperi, che custodiscono ogni uomo, che sono i messaggieri della divinità, che portano pace, consolazione, e soccorso. L'amabilità della storia di Tobia non si è dovuta in gran parte al ministero di Raffaello? Abbiamo pure gli spiriti malvaggi, e Dante. Tasso, e Milton non devono a questo punto di nostra teologia i passi più felici dei loro noemi? Abbiamo la comparsa della purità, della temperanza in vaghissima forma da loro poeticamente descritta. Una simile visione, anzi quella di una schiera di anime innocenti ad Agostino comparse, e visioni, che vincono le tante, presso Virgilio, ad Enca di Venere in forma di cacciatrice in Libia, di Creusa sulle rovine di Troja: l'età d' oro di Saturno, i giardini di Armida, gli orti dell'Esperidi, le seive incantate, tutte macchine poetiche gentilesche, non devono cadere per il sentimento e la forza all'Eden di Milton? Il ritratto dei primitivi Cristiani da Tertulliano esposto ai persecutori, quello della vera unione cristiana, in poche righe colorito dalla penna felice dell'Abate di La-Tour du Pin; la dolcezza di una vera conversione, i pregi di una famiglia cristiana, descritta con amabile soave eloquenza dal Vannini, non valgono altrettanto? Le scene campestri e boscarecce di Thompson, di Gesner perderebbero forse le loro grazie, e soavità, se vi si unisse qualche idea sacra e religiosa, per esempio, la solitudine degli antichi monaci pennelleggiate dal gran maestro Segneri, quella di un Giovanni della Croce nel suo convento del Calvario descritta da La-Tour, quella di San Basilio al suo amico Gregorio poeticamente esposta?

Servirono, e servono ancora mirabilmente all'interesse di un dramma, alla condotta di una tragedia quei teneri scioglimenti, in cui viene riconosciuto qualche eroe, o soggetto importante: cresce la forza del sentimento, se nello scioglimento del nodo la virtù più sublime non ismentisce se medesima. Romolo che riconoscendosi figlio di Rea vendica colla morte di Amulio il detronizzato Numitore: Creffonte, che riconosciutosi figlio di Merope ammazza sull'ara il tiranno Polifonte, non potranno mai dare, o al drammatico, o al tragico quella virtuosa commozione di animo, che nel Giuseppe riconosciuto ottenne il Metastasio colla felicissima traduzione del testo scritturale. Oh! quanto è tenero: Venite a questo seno, Giuseppe io sono. E forza a convenire, che la stessa Clemenza di Tito scolorisce a fronte del nominato Oratorio. E cosa non sarebbe stato capace di fare l'autore del Re pastore, se avesse maneggiato la tenera storia di Alessio, o quella di Giovanni Calabita, che per più anni incogniti si stettero ai propri congiunti nelle proprie case, vincendo i moti della natura, e offrendo al Cielo un sacrifizio tanto più difficile, quanto era continuato, ed irrevocabile?

Che diremo quanto abbia giovato questo studio alle lettere e alla erudizione? Ciascuno sa dei Papiri diplomatici, il di cui gabinetto fu formato, in Roma dal Pontefico Clemente XIV.; ed in cui s'impiegarono, e si resero colebri i Mabillon, i Muratori, il Maffei, e recentemente il Marini con averli illustrati? Quante materie di religione sonosi emendate, ed aggiunte cognizioni nuove. e la maggior parte ecclesiastiche, quanto non spiccò l'amore delle buone lettere, e la felicità di promuoverle? Quanti nomi de'Santi Martiri sono stati rintracciati, quanta luce accresciuta ai Martirologi? La religione che solo può destare il genio delle arti, ad animarle con i suoi raggi celesti. Ciò fu allora, che la pietà, e la riconoscenza, virtù inseparabili l'una dall'altra, produssero presso i Greci i 'capi d' opera maravigliosa. Tutto ciò, che lo spirito umano ba prodotto di più toccante e sublime, quanto avvi di grande, e di bello è così naturalmente collegato colle idee religiose, che nel linguaggio universalmente ricevuto si dice Questa è una cosa divina veramente. Lo splendore di Roma moderna deve tutto alla religione Cattolica. Ogni popolo, che non ammette segni rappresentativi le sue idee religiose, deve rinunziare al vantaggio di possedere le arti ad un grado eminente, e di perfezione. Come l'idea della Divinità è fatta per innalzare l'anima, e il genio di quello che coltiva le arti, così lo spirito mercantile contribuisce a deprimerle, Ciò che risulta dalle opere di Madama de Genlis ( Les monuments Religieux. Paris 1805.) e dalla scena elegante del Sig. De Chateaubriand, i quali banno ben vendicato lo studio della religione da certi sofisti, da' quali l'ingratitudine, e la mala fede banno fatto a loro pretendere, che il Cristianesimo è una religione trista, poco favorevole ai talenti, ed alle belle arti, e che per dare loro la vita, e la grandezza, sia d'uopo ritornare verso le infami divinità, e a tutti gli esseri fantastici della mitologia.

Intanto si è vedato chiaramente, che non v'è paese, che collo studio della religione non abbia penetrato il buon gusto, quale è stato costantemente estinto dai pregiudizi religiosi. Dove mai si può attingere quel caldo entusiasmo, che innalza, che infiamma, che rapisce, e trasporta, se non nel seno della divinità, sorgente inesausta e modello di ogni perfezione? I grandi nensieri, i generosi sentimenti fa d'uopo di cercarli nel Cielo. Nella stessa guisa, per servirmi di una similitudine di Bossuet, che un vasto fiume scorrendo al piano conserva quella forza violenta, ed impetuosa, che acquistò scendendo da' monti, da cui trasse l'origine; I pensieri, e i sentimenti dell'nomo manifestandosi, dopo ch'egli siasi innalzato verso la divinità collo studio della religione, ritengono ancora quella bellezza e quel vigore che attinsero lassi nel Cielo.

Presso le nazioni cristiane le lettere, o le arti hanno fatto sempre una dolce alleanza colla religione; cioè che lo studio della religione innalzando l'anima, o sublimandola ai più alti pensieri, ha dato un nuovo stimolo al talento. Ciò è che la religione, che produsse i principali e li più celebri oratori, e che ha fornito di soggetti, e di modelli i nostri sacerdoti; ed è quella, che ha fatto nascere la musica, e che ba diretto il penuello dei grandi nostri pittori, lo scarpello dei nostri scultori, e che noi le siamo debitori dei nostri pezzi di celebre architettura.

I Padri Greci Gregorio Naziazeno, Basilio, e Crisostomo non temettero di avvilire le sublimità della religione con i fiori di una eloquenza, che può gareggiare con quella di Lisia, d'Ippocrate, e di Demosteno, e li Padri Latini non poterono per colpa dei tempi, in cui vissero, gareggiare con Tullio, ma gli squarci luminosi, che trovansi di tanto in tanto nelle opero dei Girolami, degli Agostini, degli Ambrogi, e dei Leoni mostano evidenza, che queste colonne del Cristianessimo sapevano offrire i puri incensi alla religione, e alle grazie.

L'empietà al contrario distrugge il sentimento del bello. e del grande, come ella ha distrutto quello del buono. Si è detto con ragione, che i grandi pensieri si rinvengono nel cuore. Che più; l'empietà non può innalzare l'anima, ingrandire lo spirito, depurare l'allezione. Tutto ciò ch'è sublime nelle persezioni delle lettere e delle arti, tende ad un sentimento religioso. Senza la religione poteva essere ispirata l'architettura di S. Pietro di Roma, la pittura della Trasfigurazione, la poesia dell' Atalia, l'eloquenza risplendente dell'elogio del Gran Condè, e nei discorsi di Bossuet? Lucrezio il Cantore dell'incredulità, non è giammai più cattivo pocta che quando argomenta contro la provvidenza. La natura è morta perchè nou vede in Dio. Ecco perchè tanti elogi funebri de nostri giorni sono così freddi, come le cenneri, sulle quali si pronunciano.

E ritornando per poco sopra i Padri Greci, e quei tratiti di sublime a maestosa eloquenza, che ci pongono nelle loro opere, se di S. Basilio, che per tutti i itidi merità il nome di Grande, non ci fossé rimasto, che il dialogo, che obbe con Modesto ministro dell'Ariano Valence de conservatoci dal suo amico Gregorio di Nazianzo, questo solo ci darebbe esempio di un eroismo invitto, e tratti di sublimi settimenti superiori a quelli, che si ricantano da tutti del Caesarem ezhis, del moi di Medea, qu'il mourat? d'Orazio presso Corneile, cel altri. El in fatti è sublime, e vibrata fra le altre la risposta del

sauto, a Modesto, che sorpreso della sua renitenza di prestarsi ai voleri di Valente gli domandò, che cosa sieno dunque egli e l'Imperatore? « Nulla, quando ci coman-« date cose ingiuste. » Così quando minaccia di confi-« scazioni, di esilio, o di morte, risponde » Chi nulla « possiede non teme confiscazioni; chi non ha affetto « per alcun luogo, non teme l'esilio.... Supplizi io non « posso soffrire: è troppo estenuato il mio corpo; la « prima percossa dalla mano del carnefice, sarebbe l'ul-« tima, e la morte sarebbe per me una grazia.» Finalmente nel sentire da Modesto, che niuno fin'allora aveagli parlato così risoluto, e così franco: soggiunse « per-« chè forse non vi sarete incontrato in un Vescovo. In « tutto il resto noi siamo i più mansueti, ed umili fra « gli uomini. Quando si tratta della verità, non guar-« diamo che Dio. »

Ora fermiamoci sul Crisostomo, che da Labiano stesso venne preconizzato un prodigio di eloquenza. In tutte le sue opere campeggiano i caratteri della più robusta facondia; fulmina quando zela l'onore della Chiesa, e tuona contro le feste gentilesche, è viscere di carità per ricondurre alla virtù un Teodoro, per salvare la vita ad Eutropio, che ricorse a quell'asilo, che tanto si era studiato di sopprimere; profondità, sodezza, filosofia nei suoi libri del sacerdozio, frutto, e pegno di amicizia sua per Basilio; la sua fermezza nelle persecuzioni, il congedo dal suo amato popolo, dalla sua Chiesa, dagli Angeli tutelari della stessa, il suo esilio, la sua morte, quale eroismo non offrono, quale tema ad una maschia, e robusta eloquenza? Prima di Lui noi abbiamo S. Atanasio. di cui si dice tutto, dicendo cul Nazianzeno, che facendo l'elogio di Atanasio, si fu quello della virtù.

Ma un trionfo più proprio dell' eloquenza dei Pairi fu quello di Flaviano Patriarea Antiocheno, che recatosi a Costantinopoli con un incomparabile arringo giunuse a calmare Teodosio irritato contro Antiochia atessa rea di avere in una sommossa atterata la statua dell' Imperatrice Flacilla. È mirabile la condotta, che mostra ad un tempo Flaviano l'esperto Oratore, l'amico del suo greggo, il suddito di Teodosio dei li ministro di Dio.

Sotto il medesimo Imperatore il Naziauzeno nel rinunciare alla cattedra di Costantinopoli e nell'ottenere il difficile assenso da Teodosio, si ritirò dai Padri congregati in un Concilio, e dal popolo intero con un discorso, che cavò le lagrime da tutti, ed in cui come un novello Samuello, un S. Paolo giustificò la sua condotta, ed il motivo del suo ritiro nell'amor della pace; e raccomandò ai popoli, ai grandi, agli ordini tutti, ai vescovi stessi. l' adempimento dei loro doveri, lo studio dell'unione, la purezza della fede. Quante volte Ambrogio nel suo difficile, e glorioso ministero non ebbe d'uopo di quella eloquenza, che commuove, e trionfa? E quando per due volte recossi de Massimo per tenerlo di là dall' Alpi, e quando ebbe a trattare con Eugenio uccisore di Valentiniano? E per non accenuare un solo fra i moderni trionfi dell'eloquenza non abbiamo in quel passo di Massilon nella predica sul piccolo numero degli eletti, ricordato dallo stesso Voltaire come un capo d'opera, passo che scosse tutta l' udienza in guisa; che sconcertò l'istesso oratore?

La religione appena era sì tranquillamente aopra la Selo di S. Pietro, che pietosa stese la destra a sollevare le arti, che fra la barbario avvilite gincevano. Caduta già era Roma sotto il peso della sua graudezza, ma sotto l'enorme soma dei suoi vizi, versata di poi la religione nel cuore dei

community being

seguaci dalle continue stragi, e discordie di una brutale ferocia resa incerta dalle incursioni delle afrenate nazioni. La sorte dei popoli, occupati i troni da crudeli talora, da neghittosi sempre, da deboli regnanti, nell'oppressione di tutti i buoni, come tacque la feconda eloquenza, e così le muse, e negletta fu la filosofia, e dimenticate le belle e liberali arti, e trascurati i cultori, amici, e seguaci. In tal tempo ciò non ostante la religione fin dall' infanzia stando nascosta nei reconditi ricetti simentava le arti, e nelle grotte medesime presso le tombe degli eroi martiri della fede aveva chiamato i pittori a rappresentare nelle volte, e pareti gli argomenti più grandi del vangelo, gli scultori avevano espresso salle tombe i simboli della religione, e degl' istromenti del martirio. È cosa veramente incredibile, che nel momento della barbarie erano invitati gli artisti avviliti ad imitere gli antichi esemplari. Quindi si videro nelle Basiliche antiche le tracce della nobiltà della gotica, e greca architettura, e così nelle sacre immagini la maestà, e la grandezza. È cosa manifesta, che in quei tempi chiamati comunemente di barbarie, e d'Ignoranza non altri diedero ricetto, ed alimento alle arti, se non i seguaci illustri di Basilio, di Benedetto, i quali sudando per conservare colla penna i monumenti della sacra e profana erudizione, e nello stesso tempo col pennello facevano esprimero su i codici le storie della religione, e le immagini dei campioni della medesima. Ma di questo immortal benefizio quale poi ne hanno ricevuto riconoscenza dalla nostra età? Si scrive superbamente la storia del decadimento e del risorgimento delle arti, delle lettere, delle scienze, ma studiando di strappare di fronte ai Monaci, e agli Ecclesiastici la corona dovuta ai primi trovatori del vero, ai primi benefattori dell'uman genere. I sommi Pontefici Leone, Ilario, e Liberio richiamarono l'arte del Musaico figlia della pittura per eternare le immagini del vero Dio. Che se Gregorio distrusse molti monumenti delle arti per abbattere l'idolatria, quando questi non potevano servire per il vero culto di Dio, onde fu in odio della stessa idolatria, e non per ispirito di abolire le arti, ma solo l'abuso delle medesime. La storia c'insegna, che quando non fu più lacerata l'Italia dalle discordie di molti Principi, la religione potè tranquillamente destare l'idea della grandezza, e della maestà, che nella situazione delle cose, e nella miseria dei tempi invano potevansi sperare. Quasi tutte le Città dell' Italia a gara chiamarono pittori, scultori, ed architetti, e sempre dalla religione protetti si resero coll'esercizio famosi, e all'età di Giulio, e di Leone alla somma gloria pervennero. Fu allora che l'arte produsse quei grandi tempi, che gareggiavano quasi colle magnificenze dell' antica Roma, ove travagliarono gl' ingegni più belli. Quali argomenti più grandi, più sublimi, e più semplici può destare all' artista la Religione? Essa riunisce tutti i caratteri di grandezza, di semplicità, di sublimità per essere opera di Dio.

Certamente la religioue ba infiammato il genio di Michelangelo, di Raffaello, di Popino, di Rubens, e di altri celebri artisti: ba prodotti quei tauti decantati capi d'opera. Ad essa sono debitrici le arti, e gli artefici, e consacrando a lei i loro talenti, non fanno altro che soddisfare un debito, che hanno con essa. L'esperienza ci dimostra, che la tela, e di imarmo è animato del pari per rappresentare la storia della religione, e prima di tutto quella di Gesù Cristo, e dei suoi commuoventi misterj; che sotto i nostri occhi sia adorato dai pastori, e dai Magi, che Madalena piange a' pledi di colui, che è venuto a richiamare le anime traviate; che nell'effusione della sua buntà Gesà benedica, ed accarezzi i piccoli fanciulli; ch' Egli spiri colle braccia distese quasi in atto di abbracciare col suo amore tutto intero il genere umano; oh quanto queste immagini sono atte a toccare il cuore con i più teneri sentimenti:

Questa verità conobbe anche la Grecia la quale si segnalò specialmente nell'esprimere la maestà di Giove, le grazie di Venere, l'eloquenza di Apollo, la bellezza di Giunone, la venustà di Bacco, la proporzione di Pallade. la robustezza di Ercole, e col pennello, e collo scarpello le ben mille volte, ch' erano immagini dei loro Numi. L'artista pieno la mente degli attributi della Divinità, eccitato ad eseguire una imitazione sublime, ne concepiva l'immagine, ed ebrio quasi di essa o sulla tavola, o sul marmo giungeva a trasfonderla. Sebbene doveva esso provare qualche istante di raffreddamento alla idea della divinità piena di deholezza, e vizi umani, che aveva a deificarla: al contrario la vera religione non mette alcuna imperfezione nell'idea dell'artista: ma la sua fantasia è sollevata a tutte le perfezioni. Ammiriamo noi le opere del gran Raffaello. Quel cielo aperto, e quella corte celeste che espresse per ordine di Giulio Pontefice nel Vaticano, sembra all' occhio mortale nel rimirare quelle sue eterne bellezze, non avere più coraggio di abbassarsi alla terra. Tornò bensì ad animare il suo pennello la religione al Cristo sul Taborre, ove rinveste in terra le pompe della divinità, quel volto scintillante maestà, e grandezza. Ecco l'arte salita alla sublimità, a cui le idee profane, e terrene immagiui innalzarle non potranno.

La perfezione ove fa sollevare questo studio simultaneamente tutte le conoscenze umane; alcun genere allora si può dire che non fa arrestare i progressi dello apirito umano; lo studio della natura, quello dell'nomo, le scienze esatte, le scienze fische, le toorie delle belle arti, e dell'arti utili, e che queste influiscono delle nuove ricchezzo nella letteratura intorno alla quale appartiene essenzialmente d'indagare tutto ciò, ch' è bello, di abbellire tutto ciò ch' è buono, e di promalgare tutto ciò, ch' è utile.

Questo studio ci conduce ad avere una grande idea di Dio, che ci viene impressa con tutti i vivi e profondi tratti da immagini vaste, e sublimi, la quale idea è l'appoggio e la sapienza dei dommi, e della morale cristiana; così rifletteva, e inculcava il celebre Gesuita Scouville, e voleva, ciò fosse lo scopo principale della predicazione del Vangelo, che procurassero gli oratori di peuctrare. i cuori dell'idea della divinità. « Si fatica (diceva egli) ad « inculcare ciò che Iddio ordina, e che Iddio proibisce, « che bisogna temere il sno sdegno, e placarlo colla pe-« nitenza, e nello stesso tempo si trascura di dare al po-« polo una conoscenza di Dio, tale, che faccia vedere ef-« ficaci le lezioni, che devono renderlo migliore. » Feller dict. Hist. tom 8 pag. 123. ediz. 1818. Il Vescovo iuglese Butler nella sua Analisi sulla legge naturale e rivelata sviluppa da mano maestra questo sentimento, che non si può fere una sola obbiczione contro Dio dal Cristianesimo. che egualmente non si faccia contro Dio dalla natura. Questo studio mostra, che se il Cristianesimo è indegno di Dio, lo è altresì della natura. Il che ciascuno vede quanto si ba di assurdo.

Il Cristianesimo intanto palesò al mondo alte idee, una metafisica severa, una teologia tutta spirituale, una dottrina elevata sopra le idee abituali del popolo pagano, per cui non fu possibile penetrarne il fondo, onde eta per loro sospetto l'esame, e la rigorosa discussione. Fu necessario che il Cristianesimo ingrandisse la ragione dell' uomo. acciò fosse in istato di comhatterla senza troppo disonorarsi sopra l'inezie dei sofismi. Celso, è vero, muove delle questioni di grande importauza. Nei frammenti dei suoi scritti, che ci sono restati, si trova fra i pensieri assurdi, e li pensieri stravaganti il germe delle obbiezioni sulla fede, riprodotte con più di arte da Rousseau. Ma l'estrema superiorità di questo, le alte idee sopra Dio, sopra la sua provvidenza, e la sua giustizia sulla nostra natura, i nostri doveri, i nostri destini, l'autore dell'Emilio mischia con i suoi errori idee, non cognite agli antichi, e puramente ai Cristiani, e palesano quello spazio immenso, che il Cristianesimo ha fatto percorrere allo spirito dell'uomo durante i secoli, che separano i primi avversarj della nostra dottrina dal sofista Genevrino. Così difficoltà e soluzioni, lumi e oscurità, tutto è usato da lontano, o sviluppato progressivamente col trionfo sempre della verità. trionfo altrettanto glorioso, quanto più tranquillo.

Che lo studio della religione sia il più consolante per l'uomo basta leggere la lettera di Carlo Luigi d'Haller membro del Consiglio sorvano di Berna diretta alla sua famiglia, quando egli fece ritorno alla Chiesa Cattolica Apostolica Bomana per conoscere quanta consolazione ritra-se dallo studio della Religione. Egli pertanto restò ben persuaso, che è impossibile di vivere nell'anarchia del protestantismo, nella quale egli vedeva il carattere dell'errore, e tutto all'opposto di una società religiosa. Il suo cuore amava avere qualche cosa di stabile, ed egli non lo ha trovato che nella Chiesa Cattolica. Questa ha un tale carattere d'immutabilità impresso in tutte le opere del Creatore. Senza ciò non poteva sperare

tranquillità di cuore, e pace. Egli confessa, che la sua professione di fede, e li sacramenti, che ricevette gli diedero una calma, ed una soddisfazione inesplicabile, di cui alcun protestante non può farsene l'idea. (Paris au Lyon 1821 in 8.) Villers panegirista dei protestanti così parla del Conte di Stolberg in una nota al suo corso, o colpo d'occbio sur l'etat actuel de la Litt. ancien. et de l' Histoir, en Alemagne Amsterdam 1809, pag. 114. Dice « On sait que M. Le Comte de Stolberg ne dans le « protestantisme embrassa le catholicisme en 1800 etaut « dans l'âge deja de cinquante ans. On presume que les « études auxquelles il se livra à cette occasion, et pour « se repdre parfaitement compte de ses motifs, don-« nerent naissance a cette Hist. de la Relig. de Jesus Christ. « quoi qu' il en puisse être M. de Stolberg, n' a pû avoir « que des motifs tres purs, et tres nobles; Car la pu-« retè, et la noblesse sont le caractere de son esprit. Il « est au rang des premiers pôctes de sa nation, et a « donné entre les autres des traductions èstimées de plu-

In fatti quale consolazione maggiore risulta da questo studio della religione, ch' è l'amor di Dio, e degli uomini, che fa l'essenza, e le sorgenti di tutti i beni? Quel bene nel diffondere lo spirito di famiglia, nel rovesciare le barriere, che separono i popoli, nel rendere tutti i popoli fratelli? Un tale studio mette in comune le loro virtù, le loro conoscenze, e sino i loro benefizj, rischiara gli uni dei lumi degli altri, ed arricchisce tutti i beni di ciascuno; finalmente unon v'è duopo per comunicarsi i lumi loro dell'emigrazioni, che allontanano i cittadini dalla loro patria, e sforzano Cadmo di portare l'alfabeto ai Greci; ne è d'uopo delle corse penose,

« sienrs pieces des tragiques grecs. »

dei lunghi viaggi, delle difficili ricerche per andare a trovare le scoperte delle cognizioni, che Platone, e Pittagora avevano raccolte alla lontana, e durante molto tempo delle verità e degli errori. Non è d'uopo che il diritto di conquista unisca al carro del vincitore le scienze, che Roma dia agli Dei, e alle arti della Grecia il diritto della cittadinanza. Oggi l'Europa Cristiana formando una vasta repubblica, ove nessun uomo è straniero, fa un guadagno continuo di lumi, l'occupazione di un lungo non trattiene più la perdita delle scienze, possono i governi essere nemici, li particolari restano fratelli, e non cessano d'illuminarsi reciprocamente. Quale consolazione è mai questa, che risulta dallo studio della religione? Questa non può presentare al Duca di Bery morendo. come prova di quello, che l'uomo diviene per la religione, e mostrare Lowel a coloro, che non sanno ciò, che può divenire senza quella. Vi è un contrasto mirabile, fra la vittima, e l'assassino, sembra di vedere il cielo, e l'inferno: l'eroismo del primo, il sangue freddo del secondo. La religione solo può dare tanto coraggio e rassegnazione, e l'ateismo, e il fanatismo rivoluzionario può spiegare il sangue freddo dell'altro.

A tali disordini sono giunti le società dei protestanti dopo la loro separazione dalla Chiesa Cattolica Quantum mutatus aò illo. Non hanno potuto arrestarsi su i fianchi di un rapido precipizio, e scendono con un muto empre accelerato. Provano essi questa massima cterna, che la scienza, i retti costumi, l'ordine e la fede non fanno mai alleanza fuori dell'unità, che è stata divisa. Ed all'opposto uon resta ogunuo colpito di ammirziane nell'osservare come tutti i titoli della Chiesa Romana sono intatti rimontando sino agli Apostoli. I suoi articoli di Fede non hanno variato.

Per altro quando la religione è in decadenza, lo sono ancora le scienze e le arti, il che ci dimostra la storia. Si è veduto in un'epoca, che l'Italia mostrava degli architetti, i quali non avendo occasione di esercitare la loro arte, erano costretti a produrre sulle carte quello, che il loro genio insinuava; de scultori che per difetto degli eroi moderni erano ridotti a riparare, e ripulire quelli dell'antichità; dei pittori condannati a copiare, ed avvilirsi ad esaurire i motivi di una immaginazione lasciva, che soli assicuravano a loro un mecenate. Sono stati costretti, quelli che presiedevano ai governi in questi tempi infelici ordinare opere ai professori loro per farli travagliare, e pensionare molti dei medesimi, perchè la religione non somministrava loro alcun lavoro. Onde è accaduto che i tempi illuminati, che bandirono le pratiche della religione dette superstizioni, lasciarono senza alimento il genio, e l'immaginazione; poichè il nobile delle arti non consiste nell'empietà, la quale le degrada. L'empietà non è il sentiero della gloria. I Fidia, e li Raffaelli non sono mai debitori della loro immortalità alle opere empie. Mai hanno formato la gloria delle arti quelle cose, che ne formano la vergogua, e l'infamia.

## Capitolo duodecimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE È CONFORME A TUTTI I TALENTI, E A TUTTI I GOVERNI.

Questo studio corrisponde, e combina con i talenti di tutto il genere umano, e con il loro raziocinio, per il quale conosce ciò che si trova nell'uomo, e ciò che doveva essere: vale a dire tante cognizioni dei suoi mali, e de'suoi rimedi, dei suoi doveri, e dei mezzi per adempirli, quanto basta per condurlo alla felicità, se la ynole, o a ginstificare la meritata sua perdita, se vuole ostinarsi della sua corruzione. Possiamo in verità dire, che l'idea maestosa di un Dio, di una Provvidenza, di una vita futura, delle pene e delle ricompense, che aspettano i buoni, e li cattivi, idee sono, che s'acquistano collo studio della religione, dopo avere gettate le radici ben profonde nel nostro spirito, e nel nostro cuore, e di tutto il genere umano. Possono gli uomini notare sopra, ed in mezzo al diluvio degli errori, che hanno innondato la terra per aver sopravvissuto a tante opinioni diverse successivamente sortite dal corso dei secoli nell'abisso della obblivione; possono lottare con tanto successo contro tutte le depravazioni del cuore umano, contro tutti i vizi confederati con tutte le passioni sì potentemente interessate a sopprimere, e cancellare così importante lume.

Le prove poi della religione, formano un fondo inesausto accomodato a tutte le specie degli spiriti, e dei talenti, a tutti li caratteri degli uomini dopo Bossuet, e Newton sino all'uomo più semplice, ed il più volgare. Fondo in tutti i rapporti imponente per la sua maestà. venerabile per la sua santità, tenero per la sua morale. prezioso per la sua umiltà, indivisibile per unità, così bello per le sue virtù, che per li suoi benefizi amabile. non v'è persona, che non possa trovare per il suo fondo qualche motivo di credibilità, come non v'è infelice che non possa avere qualche consolazione. Tutte le prove sono di sentimento per le anime tenere, e amanti, tutte sono logiche per gli spiriti austeri, prove metafisiche per gli spiriti elevati, e meditativi, prove di testimonianze, e di autorità per gli spiriti, che amano meglio di sottomettersi, che di discutere; infine ha prove di fatto per gli spiriti poco suscettibili di grandi ragionamenti, e di speculazioni profonde di sorta che alla sua evidenza intrinseca cavata dalla sua medesima sublimità, si aggiunge anche una evidenza estrinseca e sensibile, e cavata della sua propria storia, di cui tutti gli uomini possono giudicare.

Non è cosa delce a tutto il genere umano a contemplare il padre e l'autore della natura asserito dal consentimento di tutti i popoli, indicato nell'ordine del mondo, confermato invincibilmente dalla ragione? Non è consolante il ravvisare le proprietà, gli attributi dova sono stabiliti i nostri più singolari rapporti il fondamento di nostra felicità? L'invincibile attacco di discendenza, che a lui ci lega, forma il nostro primo dovere, e con lo studio della religione noi lo conosciamo nella sua purità. La religione figlia del Cielo, venuta al mondo per vendicare l'uomo dall'errore, e dalla tiraunia delle passioni, è l'oggetto delle nostre cousiderazioni con tale

studio. Ella dettata dalla ragione formò un giorno i doveri dei mortali, e diretta dal medesimo Dio ebbe ottime, e avverso vicende, venne poi confusa, ed equivocata dalle passioni umane, e dallo spirito di queste, non fu al caso di regolarle con fermezza nella via della felicità. Dallo stesso studio sentiamo la voce dell' Eterno per mezzo del suo divino figliuolo, che s'impegnò di ristabilirla, ed a proscrivere i falsi profeti, che assunsero il carattere della divinità per indurre gli uomioi a delizare, con loro.

Quindi qual maraviglia, che ciascun uomo consacrato allo studio della religione, riceva una intelligenza superiore alla natura, e prenda nella società le più vive e profonde emozioni? Nessun vizio odioso piega il suo animo, nessuna macchia lorda la sua vita, egli è religioso per sentimento, per frutto dei suoi profondi studi. Percosso dalle miserie umane, si attacca a quella sublime virtù, che non lascia un essere debole senza alcuno appoggio, nè una ingiustizia senza riparazione, nè una disgrazia senza consolazione, egli è tollerante per riflessione, come per sensibilità: egli nutrisce il suo animo di dolci affezioni, como di grandi pensieri: egli si sforza di estendere tutte le sorgenti della sua benevolenza. Appena libero, malgrado i suoi lumi, dal tributo degli errori umani, non ardisce di perseguitare, o avvilire coloro, che riposano con pazienza sotto le tenebre, le quali egli ha dissipate; la sua superiorità lo lascia immuue dall'orgoglio; egli sa che il genio non è sua opera, e ch'è un dono del Cielo; egli deve illuminare gli uomini, non avvilirli con umiliarli. Nella sua innocente ambizione egli sforza di abbracciare la sfera delle cognizioni umane, s'egli non può studiare tutte le arti,

egli non ne disprezza alcuna. Egli sa, che l'uomo accrescendo i suoi lumi, accresce pure le sue consolazioni; egli percorre lo spazio del Ciclo con Herchel, con Casini; egli porta con Tournefort uno sguardo attento sulle maraviglie della vegetazione; il suo pensiero attivo segue Cock, e la Peyrouse nelle regioni, ove gli Europei non avevano ancora avanzati i loro passi. Egli contempla con emozione i capi d'opera di Michel'Angelo, di Beffaello; e si accende all'armonia del Pergolese, e di Jomella. Passionato per li talenti, egli gode con piacere tutti i successi, che onorano il suo paese ed il suo secolo, di tutte le scoperte che estendono l'intendimento umano, di tutti gli atti virtuosi, che richiamano alla dignità del suo essere; egli applaudisce ai suoi concorrenti, e sorrido ai suoi rivali. Ogni trionfo della religione fa palpitare il suo cuore; egli non conosce quella bassa invidia, ch'è la confessiono tacita di una impotente mediocrità; ma quella emulazione generosa, che spinge i talenti a dei perpetui sforzi. Egli è idolatra della gloria, del suo studio e della religione; questa è la più potente custodia della virtù, ella salva l'anima dalla seduzione della fortuna, cho si vende al prezzo dell'indipendenza. Ella la sostiene in mezzo ai disastri, e le mostra il premio della corsa al fine della carriera; ma ella non confonde punto l'ombra colla realtà. Dei successi estimeri, una riputazione dubbiosa non può compire i suoi voti; egli nè accarezza la moda del giorno, nè l'idolo del favore, nè il pregiudizio del momento. La potenza senza grandezza, l'opulenza senza merito, il talento senza carattere, sono repudiati dalli suoi omaggi, como dalla sua stima. Il suo spirito non s'inganna sopra gl'interessi della specio umana, perchè è

diretto da un cuore benevolo e sensibile. Se i rigori della fortuna non possono abbattere il suo cnore, se egli non sa nè sollecitare, nè piegare a dare dei consigli salutari, delle consolazioni a diffondere, ed asciugare le lagrime, si concentra senza pena nel suo ritiro, ai suoi studi, alle sue innocenti cousolazioni. Egli non si lascia scoraggire dalla folla dei monumenti, che crea il genio, egli disprezza questa pusillanime opinione nata nei cervelli paralitici, che vuole ridurre ad una sterile generazione la generazione che s'innalza sopra la cenero augusta di molte generazioni. Egli pensa come se de' pensatori profoudi non lo avessero preceduto; egli scrive come se esso fosse il solo interprete che il cielo abbia dato alla natura umana. Esso sa essere nnovo allorchè è intio vecchio, è originale in mezzo ad una truppa d'imitatori, eloquente e sensibile nel tempo della durezza, e dell'egoismo. Dopo le molte generazioni il genio vero ancora trova il mezzo di creare il seme dei fiori di una puova bellezza sopra le smaltate praterie; egli innalza delle querce robuste, o dei maestosi cedri nelle vicinanze dell'antiche foreste: così l'astro del giorno scorrendo gl' innumerevoli secoli ba versato nelle sue campagne dei torrenti di fiumi, coi quali ha indorato le messi sue, ed egli riparava a ciascun tempo e a ciascuna età il chiarore, ed il fuoco della sua prima gioventù.

Lo studio peraltro della religione accomodandosi a tulti i talenti come potrà nuirsi col secolo presente? Laharpe (Licco Cours de Litt. anc. et moder. tom. II. pag. 1.) dice ch'è stata una pretensione di vantare il secolo della filosofia il nostro secolo, e ripeterlo sino alla nausea da quelli, che chiamandosi filosofi erano molto sospetti alla ragiono, cli'è nemica del ciarlatanismo. Ma spetta alla posterità di caratterizzare il secolo sopra i monumenti che avrà ereditato. Quanto alle scienze esatte si sa, che cosa difficile è di sragionare. Nelle mattematiche l'errore anche non può essere contagioso, essendo sempre in presenza della dimostrazione contraria. Alcune questioni della geometria trascendentale più curiose che utili hanno potuto dar luogo a dei scioglimenti arditi. o felsi: ma ci sono troppo pochi uomini a portata di quei problemi, perchè loro facessero gran colpo, o gran male; ed egli è quasi impossibile, che si turbino le nazioni per la quadratura del circolo, e le asimptote. Quanto alla fisica si sa che a nostri giorni si presentatono tre o quattro nuove cosmogonie, o'sistemi del mondo, senza che questo sia stato inquietato, e nemmeno se ne occorga, lo osserverò solamente, che anche in quel genere di filosofia per eccellenza, e per confessione dei sapienti non vedo come il nostro secolo sia secolo filosofico. Io non vedo che i titoli e le ragioni siano provate. Non è che da Bacone si è aperta la strada del nostro cammino.

Ma si confessa però, che è stato un titolo di gloria per il nostro secolo, considerando la filosofia in quelle opere, che hanuo fatto grande onore, quando stadiando i monumenti degli antichi, vi hanno trovato ciò 
che può illustrare, e fortificare le prove del più grande 
avvenimento, che possa interessare gli uomini, quello 
della rivelazione divina, ed in seguito quella della venuta di Gesù Cristo, che fu il compimento ed il fine delle 
promesso, e delle figure del primo; e questi due avvenimenti uniti rimontano all'origine del mondo, ed al primo uomo, e contengono la storia intera del genere umano. La filosofia religiosa dell' ultimo secolo aveva munito 
sapicutemente tutto quelle prove sparse dalla divinità del-

la nostra religione, e vi avera aggiunto tutto il nerbo della logica, e tutti i colori della eloquenza. Il filosoficamo incredulo de'nostri giorni ha prodotto una critica, una eradizione tutta differente, ed ha mostrato tanto l'ignoranza, che la cattiva fede. Intanto non giova, che sia stato più generalmente accrediato da'suoi seguaci; ciò però prova la pessima causa, e la corruzione della mente, bastante ad autorizzare il decreto di riprovazione portato contro di Lui da tutta l'Europa; e che sarà bene più solenne ancora nella generazione nascente istruita del terribile esempio delle rivoluzioni accadute ai governi legitimi dell'Italia; onde risulta una granda umiliante confessione a coloro, che hanno dato il titolo di filosofico ad un'infame pazzia, ad un secolo cioè di sconvolgimento, e di ribellione.

Ma il vero spirito filosofico benchè lungo tempo meno confessato, e meno conosciuto dall'opinioni, che si erano ingannate, si palesa inuanzi agli occhi del pubblico dagli scritti degli Apologisti degni segnaci della rivelazione. lo devo aggiungere per rispetto, e per la giustizia, che molti scrittori de'nostri tempi hanno mostrato zelo, ed estensione di conoscenze, anche fra i protestanti, che sono stati d'accordo con noi per difendere il Cristianesimo contro l'incredulità. Certamente si è veduto un tale spirito essere debole, quando si è voluto difendere l'eresie contro il Cattolicismo, come così contro il Cristianesimo. Imperocchè non si può avere la necessaria forza nell'errore contro la verità; e le tesi, e i discorsi, e conclusioni di Bossuet, di Segneri sono inacessibili a tutti gli sforzi di coloro che hanno voluto impugnare il grande argomento della unità giammai lacerabile com'è la Chiesa, di cui egli è la base. Ma questi medesimi protestanti di tutte le nazioni sono stati forti contro il nemico comune: forse è permesso di pensare, che la Provvidenza divina ci offre nelli loro ono-revoli combattimenti in favore della rivelazione un presagio felice del loro prossimo ritorno, come si è già avverato, a quella unità preziosa, da cui quelli si erano separati, non per loro scelta, ma per l'errore de'loro padri.

Fores sarà il Nord che vanta di aspirare al titolo di premienza filosofica? messe a parte le scienze naturali, la inesplicabile storia non fa vedere nella Germania, che la pazzia di 20 sette d' Illuminati, e le stravaganze di Swedenbork, e di Kant, e dei loro discepoli che sono l'obbrobrio dello spirito umano; e gli oscuri misterj dell'alte classi dell'occulta framassoneria assai resa chiara dopo la sua unione col filosofismo rivoluzionario per non essere l'orrore della natura umana.

Collo studio della religione si scuoprono le conseguenze felici per la società nate dai lumi della vera filosofia, che ha distrutte, e tutte distrugge, cioè una moltitudina delle opinioni assurde o dannose alli buoni costumi, alle proprietà, ed agli stati. Ecco percosso l'ateo, e disarmati costoro, che rovesciano i principi della morale, il diritto delle genti, ogni subordiuazione legittima, e la pubblica sicurezza. Ecco confutati quegli empi, che vorrebbero dare lezioni essere la legge naturale una chimera, il vizio, e le virtù pregiudizi inventati dalla debolezza, e dalla superstizione, niente prescrivere la coscienza, niente proibire; l'interesse particolare, o reale, o immaginario essere la sola regola, che condurre ci deve a dirigere il mondo morale. Al torrente di tante perverse ed insidioso opinioni si è opposta rigorosamen-

te la cristiana filosofia, ed ha fatto trionfare con gloria la religione ed il costume.

A gran ragione il Conte De-Luzi esclamò in tal modo contro l'opera del Vescovo di Pradt sopra la rivoluzione della Spagna « On (dice) s'etonne d'autant plus « de le voir applandir au crime, et d'entendre s'ecrier « sur « L'admirable rapidité des conquetes de la raison » « Il nons dit, qu'il ne faut qu'un moment pour eclai-« rer, et pour delivrer une nation. Est ce qu' un peu-« ple pent être eclairé et delivré pour un epoignée de « soldats seditioux, jouets de quelques chefs rebelles « contre leur Prince » ( pag. 4 Reflex. sur l' ourrage de M. de Pradt intitulé » De la Revolution actuelle de l' Espagne, et des suites par le Comte De-Luzi. Berlin 1820. Una religione qualunque sia più o meno perfetta ha sempre presieduto a tutte le società civilizzate: ella è una regola invariabile, che mai ha sofferto eccettuazione alcuna da che il sole illumina l'universo. Ma lo studio della vera religione ha dettato agli nomini lezioni dirette di politica, senza proporre agli uomini una determinata forma di governo. Quindi si rileva chiaramente, che la nostra religioue santifica le repubbliche, egualmento che le monarchie, e questo per mezzo delle sue massime, e col suo spirito. Essa rovescia le più ineguali coudizioni, ispira i più teneri, e i più generosi sentimenti, consola l'infelice, reprime fortemente i vizi, consacra tutte le obbligazioni domestiche e civili. Infatti cosa chiede a tutti gli nomini in società, che sono obbligati a ben vivere? Questo è il dovere più certo, che suole imporsi ai popoli. Ecco il dovere, di cui più probabilmente si possa ottenere da tutti l'adempimento, Ecco il dovere, in cui può più sicura sperarsi ed efficace la cooperazio-

ne di ogni ordine di persone dabbene specialmente nella Chiesa Cattolica. Per tal motivo solamente diventò la religione nelle mani del governo un nuovo mezzo efficace, non meno dolce per mantenere in obbedienza i popoli, la persuasione prese il luogo del terrore, le dolci insinnazioni del Cristianesimo operarono senza violenza in mezzo dei popoli, ciò che la forza non faceva, che impersettamente. Quindi si è da tutti conosciuto, che la religione consolida i troni dei Cesari, collocandoli dove lo stesso Dio ha il suo nelle coscienze, ma lontano egualmente dalla tirannia e dalla licenza: dessa non comanda meno la giustizia a' sovrani, che la sommissione ai sudditi. E si è vedato in caso contrario, quando i re hanno dimenticato, ch'erano uomini; una tale idea ha formato gli Antiochi, i Tiberi, i Neroni, e i Domiziani e tanti altri mostri coronati, che deturparono le nostre storie. Così quella idea ambiziosa ha formato i Trifoni, i Sejani, i Ruffini, gli Eutropi, e tanti ministri insolenti, i quali hanno screditato il regno dei migliori principi. In ogni modo si rileva che la religione ha dato maggiore stabilità ai governi, la qualcosa lo stesso Montesquieu filosofo, e politico non sospetto, e meno chimerico, e più ginsto verso la religione risponde ai suoi calunnistori con queste notabili parole. « Bayle dopo di avere insul-« tato tutte le religioni, disonora la religione Cristiana. « Egli ora asserisce, che dei veri Cristiani non forme-« ranno uno stato, che possa sussistere. E perchè nò? « Sarebbero essi cittadini sommamente illuminati su i « propri doveri, ed avrebbero un vivissimo zelo per adema pirli: eglino conoscerebbero benissimo i diritti natu-« rali della loro difesa, e quanto più credessero di es-« sere tenuti a favore della religione, tanto più si cre« derebbero obbligati per la pratica..... Cosa mirabile

« della religione Cristiana, la quale sembra, che non ab-

« bia per oggetto se non la felicità della vita avvenire,

« che anche formi la nostra felicità della vita presente. »
(Esprit des Lois lit. III. chop. 3 e 6). Ma non so se
dopo una confessione chiara di un moderno filosofo Montesquien non faccia uno seandalo grande nell'Europa sentire i falsi principi, colli quali un Arcivescovo si sforza
di sanzionare, e giustificare la ribellione. M. Pradi ce
forse delirando « (Le Roi est le Chef d'nn peuple guer« rier, la guide d'un peuple ignorant, le maitre d'un
e peuple abrouti; a ces trois titres seu il i comande) »
Non so se lo studio della religione potrà fornire l'Arcivescovo di prova alcuna per rappresentare lo soonreligimento di un governo, come un'azione meritoria.

## Capo tredicesimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE BIPROVA L'ABUSO DELLA RAGIONE E DEI TALENTI DELL'UOMO-

Se la religione, e suo studio riprova l'abuso della ragione, e dei talenti dell'uomo, non ha mai voluto musurpare i suoi diritti imprescrittibili, anzi essa amuuzia, che la terra è stata data in credito ai figli degli uomini, ed abbandona il mondo alla disputa, e la natura intera alle loro ricerche. Se lo studio predetto somministra alcuno regole alla vita non prescrive alcun limite al genio, come hanno fatto in Asia e altrove le

superstizioni, e le più ridicole e dannose leggi con sopprimere gli slanci dello spirito, e gli sforzi dell'industria. Le nazioni Cristiane hanno a tutti moltiplicate le arti utili, ed hanno sforzato i limiti delle scienze. Poichè le hasi su cui è appoggiata la vera religione, sono le principali e universali, cioè la credenza di un Dio. della immortalità, dell'anima immateriale; idee semplici, delle quali le conseguenze per gli spiriti giusti, e per i cuori retti si estendono infinitamente più lontano, che ciascuno ha creduto a giorni nostri, subito che si sappia bene peuetrare, e sviluppare, le quali conducono alla necessità della rivelazione. Questo è quel motivo, per cui lo studio della religione si unisce colla buona filosofia; e per tale ragione è sublime, e nou può alcun' uomo abusarne, nè restare ingannato sopra tale appoggio, e coltivarlo senza danuo, e senza scandalo.

L'abuso poi di alcuni talenti è l'ateismo non avendo giammai gli atei fatto conto dei loro filosofici ragionamenti, sebbene tutto il mondo convenga, che l'idea del primo Essere è il principio di tutte le nostre conoscenze metalisiche, come quello è nel tempo stesso il fondamento, e la sanzione di tutte le verità morali, subito che senza un Dio non si può avere nelle azioni degli uomini la moralità reale. Quella è la sola spiegazione sodisfacente di tutti i fenomeni fisici quando la loro prima causa è il movimento, che non è in lui medesimo per confessione di Newton, che ne ha spiegate le leggi, ed è inesplicabile senza un primo motore. Quindi ne viene, che la filosofia è inseparabile dalla religione, almeno quella, ch'è per così dire il primo istinto degli uomini li più limitati, come quella è stata la dottrina degli spiriti più elevati di Platone, di Aristotele, di Cicerone presso gli antichi greci, e romani, e fra i moderni di Descartes, di Leibnizio, di Lorke e di Fencion, che hanno fatto vedere che questa religione primitiva, che rigettano gli atei, conduce alla nostra, che rigettano gl'increduli; cioè che ha marciato di fronte contituum mente la filosofia vera colla vera religione, e si sono serviti di una per appoggio dell'altra.

Ma la curiosità è inseparabile della ragione umana. e si sperimenta, che la curiosità non ha limiti, e l'ha la ragione. La curiosità poi ella medesima non è un male, anzi può mostrare ciò, ch' è di più eccellente alla nostra natura. Imperocchè s'essa non ha in possesso tutto il sapere, di cui ha colui, che ha tutto fatto, l'uomo si avvicina almeno tanto, ch'ei può desiderare di tutto conoscere, benchè sappia, che questo bello, e grande desiderio non può essere soddisfatto. Neppure dai Sapienti di tutti i Secoli un tal desiderio ha potuto avere l'effetto, restando senza speranza il sentimento della loro nobiltà, ed il presentimento della loro immortalità. Certamente questa brama, che non può essere appagata, che in altro ordine di cose, sarà sempre l'occassione dell' abuso della ragione restando ingannata in questo mondo. Ma nondimeno dobbiamo alla stessa ciò. che si è acquistato di conoscenze speculative, e tutte quelle illusioni, che ha framischiate, sono quelle dell' amor proprio, e proveremo solamente, che per non ahusare della ragione ha bisogno di una guida superiore. che le insegni la carriera, fuori della quale non può che ingannarsi. Infatti l' umana ragione avendo i suoi limiti, che non ha giammai la nostra curiosità, quindi questa raddoppia e moltiplica i suoi sforzi per atterrare questi ostacoli alla umana debolezza insuperabili: oude in simili attentati l'audacia si è troppo soveute segnalata cogli eccessi di singolari traviamenti; come bo già esposto al Capo IX.

Negli altri studi non potendosi trovare solida utilità se non vanno uniti a quello della religione, e loro non serva questa di mezzo, non è maraviglia, che l' uomo possa abusarne. La natura separata dalla religione, non è più. che un corpo senza anima, che un problema non solvibile, che un mistero al di sopra la nostra intelligenza, Osserviamo ove sono giunti tanti naturalisti i quali nonhanno voluto vedere giammai Iddio nelle sue opere. Essi sono caduti nel materialismo più mostruoso, sono stati ciechi fino a non vedere nell'uomo l'immagine del creatore, hanno piuttosto voluto adottare sistemi stravaganti e bizzarri, che un sistema il quale risolve tutti i dubbi, e spiana tutte le difficoltà. Le scienze tutte sono vane per conseguenza dell'oggetto che quelle si propougono, e sono studiate, e possono ancora essere dannose per effetti, che quelle producono, qualora vengono separate dallo studio della religione. L'astronomia sarebbe prodotta dalla superstizione, l'eloquenza dall'ambizione, dall'invidia, dall'adulazione, e dalla menzogna. La geometria dall'avarizia, la fisica dalla curiosità, la morale stessa dall'orgoglio umano. Elle avrebbero la loro nascita dai nostri vizj. Quali mai saranno gli effetti? L'astronomia per esempio dovrebbe innalzare la mento al suo creatore, ma l'astronomo non si solleva sopra di se. se non che alla vanità umana. Il filosofo che si gloria di penetrare i segreti della natura osa associare alla sua pretesa sapienza, la sapienza eterna; egli biasima egli corregge, egli prescrive delle leggi alla natura, e dei limiti alla divinità, o finchè si è occupato dei suoi vani sistemi, egli si dà mille pene per ordinare la macchina del mondo. Il coltivatore ignorante è in migliore condizione, che il naturalista senza lo studio della religione. Il coltivatore vede la pioggia, ed il sole in giro fertilizzare il suo campo: ammira, loda, e benedice la mano da cui egli riceve queste grazie senza mischiarsi del modo, come quelle gli siano venute. Egli non cerca giustificare la sua ignoranza, o i vizj della sua incredulità. Egli non censura le opere di Dio, e non critica il suo padrone a fare brillare la sua sufficienza. Quindi è meno dannosa una perfetta ignoranza, che un cumulo di scienza senza lo studio della religione. Finchè la sapiente Grecia non era piena di atei Eliano rimarcava ( Var. Hist. lib. 2. c. 31 ) che giammai barbaro non aveva posto in dubbio l'esistenza della divinità. Anche oggi giorno trovansi gli atci presso quelle nazioni ove più sono coltivate le scienze separate dalla religione.

Per la quale ragione quanti ora sono direnuti filosofi, ed hanno cessato di essere Cristiani. Si è voluto separare le scienze dalla religione, anzi hanno fatto queste servire a fare la guerra alla religione medesima. Certamente le scienze e le arti fioriscono nel nostro secolo, ma con qual danno della nostra religione possiamo dimandarlo a quella moltitudine di filosofi, i quali si piccano di non averne. Dalle scienze è sortito per il loro abusoi una folla di passioni sfrenate, che hanno rovesciato i governi legittimi, annientando fino il culto della divinità. Possiamo dirlo a nostra confosione, le lettere, cioè l'abuso delle medesime, sono colpevoli dei mali che noi sperimentiamo. Quindi a proporzione che meno si studia la religione, più si abusa delle scienze, e più si rendono nocive. La storia, l'esperienza, la filosofia del nostro

tempo ce ne somministrano una chiara prova. La nostra epoca ci manifesta che possiamo abusare delle scienze, ed in effetto se ne conosce l'abuso. In verità la scienza è buonissima iu sè, questa è cosa evidente, e bisognerebbe avere rinunciato al buon senso per dire il contrario. L'autore di tutte le cose è la sorgente della verità, il tutto conosce, e ciò è uno dei più belli attributi suoi. È dunque un partecipare in qualche modo alla suprema intelligenza acquistando delle conoscenze, ed arricchendosi de' nuovi lumi. In questo senso devesi lodare il sapere, mentre noi parliamo in questo senso. E si deve intendere ancora sopra i diversi generi di utilità, che l'uomo può ricavare dalle scienze ed arti liberali ed utili. Fa poi meraviglia come possa accadere che le scienze, di cui la sorgente è così pura, ed il fine così lodevole possano degenerare in tanta empietà? La causa si ripete cou facilità dal numero di tanti errori, di tanti sistemi assurdi, di tante contradizioni, di tante iuezie, di tante satire amare, di tanti licenziosi versi, di tanti libri osceni in coloro, che le coltivano. Non v'è altra ragione, che a queste scienze ed arti non unisce l'uomo lo studio della religione. Quindi entra l'abuso, e non volendo poi riconoscere la sua intelligenza limitata subentra l'orgoglio, e le scienze ed arti si convertono in tanta malizia, in tanta avarizia, in tante gabale, in tante ridicolezze, in tante menzogne, in tante calunnie, ed adulazioni vergognose. Ben si conosce che l'uomo essendo pieno di passioni pessime nel cuor suo, può fare delle scienze cattivo uso. Lo studio per altro della religione ammaestra l'uomo, che è molto più per lui utile di studiare i suoi doveri, e contentarsi dei lumi limitati, che da Dio ha ricevuti opportuni per

detto studio. Per cui a gran ragione avvertiva il dotto Padre Laviosa il troppo amatori delle novità, specialmente in politica, che si deve cercare l'ordine sociale non solamente nei diritti dell'uomo, ma principalmente nei doveri dell'uomo. (I Doveri, e i Diritti del Cittadino: Genoca 1797).

Inoltre i nemici della religione vantano i progressi dei lumi nelle scienze, e nelle arti, e non vogliono persuadersi, che senza le virtù o non giovano le scienze, o sono la rovina degli stati. Forse si calmano le passioni col calcolo, cogli assiomi? Si conserva nelle famiglie la pace ed il buon costume colle frasi rettoriche. si ottiene il rispetto alle leggi, ai Magistrati senza l'esercizio delle vere virtù, che insinua, e comanda la religione? Chi non vede che sono di danno i lumi vantati, ed il loro abuso è molto facile? Fa d'uopo pertanto agli nomini della virtù, e della religione che ne è la sorgente. Siamo 'in un'epoca, che gli apologisti della religione sono obbligati a dimostrare, che la religione oggetto di tante persecuzioni, e di tanto odio non è nemica delle scieuze umane; altre volte questi non trattavano dello studio della religione, che nei suoi rapporti sublimi con gl'interessi eterni, ed ora conviene considerarla sotto i punti di veduta puramente umana. Chè più non si avvedono, che le scienze, e la politica staccate dalla religione sono infruttuose, e si rendono non solo inutili, ma dannose?

La provvidenza intanto permette, che l'uomo s'insuperbisca dei suoi talenti, e della sua dottrina, e ne confina la fede si limiti della sua intelligenza, e questa medesima dottrina di cui ha abusato, serva a promulgare i sofismi, e a stabilire i paradossi, e così umilia Ella questo spirito superbo che si era altre volte beffato della verità; ed i suoi ammiratori non sono così facilmente corretti del loro entusiasmo. Infatti gli antichi apologisti non fermandosi alle sole declamazioni, passavano a giustificarle col far vedere nell'analisi dei diversi sistemi degli antichi filosofi quanto mai difettosa fosse stata la loro dottrina, senza la guida della vera religione. Entravano essi nel laberinto dei diversi pensamenti degli antichi savi del paganesimo, poichè da essi i più stravaganti delirj si sono creduti sforzi dell' umana ragione, e quella filosofia, che ha preteso impararci le più sublimi verità, ha tenuto l'uomo lusingato e sospeso nella mezzana regione, ch'è tra il cuore, e la verità, tra le cognizioni, e l'ignoranza; quindi i filosofi simili a sonnamboli sono usciti fuori tra i loro sogni a combattersi gli uni con gli altri. Lo stesso Milord Boligbroke, parlando degli antichi sapienti, dice: « Essi incominciano dall'ingannar se stessi; Ciò ci « fa ricordare di un luogo di Plutarco, ove paragona « gli storici a certi superbi vascelli, i quali navigano « coi fastosi nomi, il Successo, e la Velocità, che sono « abbattuti, e rovesciati, e respinti dalla tempesta » Sono stati pertanto quelli dotti uomini, che dopo aver consumati tutti i loro anni per rintracciare la sapienza, non poterono rinvenirla, e l'hanno trovata quelli, i quali si sono consagrati allo studio della vera religione, ove si diventa sapiente, e beato. Lo studio suddetto ha lo scopo grande d'illuminare, e guarire l'uomo. La pagana filosofia con tutta la sua pompa delle magnifiche lodi non è riuscita ad arrivare a tale scopo. « Si riti-« rino dunque (dice con eloquenza Lattanzio ai ne-« mici della vera religione ) tutti coloro , che in ve-

116 « ce d'istruire, non hanno potuto ancora sè medesimi « istruire. Come ci possono guarire se sono infermi, e « come indirizzarci nel buon cammino se sono ciechi? » E farà meraviglia, che su tal proposito lo stesso Rousseau ragioni molto bene? (Melanges tom. 13). Esso dice: « I filosofi, io lo confesso, pretendono d'insegnare agli uo-« mini l'arte di essere felici, e procurano di formare lo « nazioni di filosofi, ed essi predicano ai popoli la felici-« tà chimerica, ch'essi non godono, e di cui essi medesimi « non ne hanno avuta una idea, ed il piacere. Socrate ve-« de ed anche deplora i mali della sua patria, ed era « riservato a Trasibulo di finirli. Platone dopo aver per-« duto la sua eloquenza, il suo onore, ed il suo tempo alla « corte di un tiranno, fu costretto d'abbandonare ad un « altro la gloria di liberare Siracusa dal giogo della ti-« rannia. I filosofi possono dare all'universo qualche istru-« zione salutare, ma le loro lezioni non correggono giam-« mai i grandi, che le disprezzano, ed il popolo che non « l'intende. » Infatti cosa mei contengono gli scritti dei filosofi più conosciuti? Quali sono le lezioni di questi amici della sapienza? A definirli essi sono una truppa di ciarlatani, che gridano ciascuno dalla sua parte sopra una pubblica piazza: venite da me, che io sono quello che non v'inganno. L'uno pretende, che non vi siano de' corpi, e che tutto è in rappresentanza. L'altro, che non vi ha altra sostanza, che la materia, nè altro Dio, che il mondo. Quello qui si avenza, che non vi è virtù, nè vizio, e che il bene, ed il male morale sono chimere. Quell'altro che gli uomini sono lupi, e possono divorarsi in sicurezza della coscienza. Gli Epicurei riconoscono nella voluttà il sommo bene, ma per moderarla

assegnano per guida la virtù, acciò non riuscisse nociva

invece di piacere. Senera (de Vit. Beat. N. 12.) rileva e dice Quale summum bonum cui custode opus sit, ut bonum sit. Ed è cosa maravigliosa di sollevare la voluttà alla testa, e la virtù alla coda per comandare: vos a tergo ponitis quod imperet: ma come potrà la virtù reggere la voluttà, guidarla, se essa non è che la serva: Quomodo virtus voluptatem regat, quam sequatur? Non sono queste contradizioni? Ob grandi filosofi! Chè non riserbate per i vostri amici, e per i vostri fanciulli così profittevoli lezioni? Voi ne riceverete ben tosto il prezzo, e non temiamo noi di trovare nei nostri alcani vostri seguaci. Quale solida ntilità si potrà trovare nelle scienze di tal fatta divise dallo studio della vera religione? E resterete poi meravigliati, o filosofi, se per ogni parte si sente, che non vi è più onestà, nè buona fede negli affari, e che il genio languisce nell'inerzia, sterili siano gli studi? Essi che si chiamano i cultori dello spirito umano non vedono, ch' è necessario di fare rivivere l'albero delle scienze nella sna radice, se vogliono vedere rinverdite le chiome nella estate? Tutte le scienze, e gli studi nmani nulla sono senza i principi, che ne risolvano l'uso per il bene della società, e questi principi appunto, questo fondamento è quello che manca a tutto ciò, che essi innalzano, a tutte le loro fatiche e travagli, che nati dalla corruzione ne dilatano la peste. Tale è la connessione dello studio della religione colle lettere; quindi questo studio pone un argine, ed è atto a far conoscere il difetto, ed il motivo, per cni sono trascinati i sapienti, e gl' ignoranti nella stessa caduta, avendo i primi abusato dei loro talenti, ed i secondi avendoli resi inutili.

Si è veduto con istupore nell'accademia Francese, chi ahusando del suo talento ha voluto gettare dei fiori sulla tomba del De-Land Professore di Astronomia del Collegio di Parigi, la cui passione era di predicare l'ateismo, e morì nel 1807 in Parigi. Fu un abile astronomo, ma i suoi occhi si erano oscurati a forza di considerare gli astri, e logorato lo spirito a forza di calcoli, e consumato il cervello colla sua secca, e desolante dottrina. Non si poteva insultare l'opinione pubblica con esaltare un merito, che non lo distingueva, che per la sua incredulità. Che diremo dell'abuso che banno fatto nel nostro secolo delle loro cognizioni molti Antiquari benchè cristiani , studiando sopra Roma pagana con maggiore impegno, e diligenza che sopra la Roma cristiana? Non è maraviglia, che molti cristiani presi stranamente dall'amore acceso dai monumenti antichi trovassero tutte le loro delizie nell'ammirare e considerare tutte le cose pagane, le antiche atatue delle divinità, i superbi avanzi dei tempi ad esse innalzati, e con tanto calore, che temer si poteva, che essi medesimi fatti gentili nuove are innalzare volessero ai falsi numi sul Campidoglio al cospetto delle Chiese dedicate al vero Dio, e tra le tombe de martiri aparse nella Roma cristiana. Perchè hanno avulo costoro da occuparsi seriamente nel fare molti acavi nella città per iscuoprire il auolo pagano. facendo duhitare, che essendo Cristiani, fossero stanchi di vivere sul suolo Cristiano? E perchè questi fanatici antiquari non si volgono con un solo cristiano riflesso. e studiano le antiche Catacombe, rifugio dei primitivi cristiani? Quale miniera di cognizioni non somministrano alla scienza antiquaria, e quale utilità per lo studio della religione! Quali teneri sentimenti religiosi ecciterebbero quei sacri orrori, piangendo, ed invidiando la sorte dei martiri perseguitati in Roma dai tiranni pagui, sofficado, e trionfando, di cui la terra stilla tutta del sangue dei progenilori della fede! Di questi l'ambagio interminabili recano agli eruditi e listrazioni, e pitture, e preziosi oggetti anche per fornire di lumi la storia delle belle arti figurative dalla decadenza fino al risorgimento di esse, per lo spazio di millo anni. Un così lodevole lavoro non avendo fatto alcuno antiquario Romano, si occupò seriamente in questi ultimi tempi un savio, e dotto gentiluomo francese il Sig. d'Aginicourt, la di cui opera eccellente, ed erudita fu pubbicata colla traduzione nella lingua Italiana dai Fratelli Giacchetti di Prato, ed eseguita con i loro torchi diii-gentemente, e con nitidezza non sono che pochi anni.

lo lo ripeterò, che le Catacombe sono miniere ignote di utilissime cognizioni dagli orgogliosi antiquari profani non curate. Un Bosio fu il primo che ne schiuse le porte: Arringhi segui le sue tracce, ed il Muratori, il Maffei ne parlarono con lode singolare. Quanti frammenti di vetro trovati nei cimiteri degli antichi cristiaul somministrarono al Senator Filippo Buonarroti punti di recondita erudizione? Quale spirito filosofico, quale critica congiunse a tali antiquarie cognizioni? Se diamo un solo sguardo agli strumenti dei martiri descritti dal Gallonio, ed intagliati dal Tempesta, questi formano un Museo dell'antichità cristiana, che suggerì di farlo il Marchese Scipione Maffei al Pontefice Benedetto XIV. Egli mostrò, che questi Musei erano la vera gloria di Roma Cristiana, ed i vantaggi grandi che derivano agli Apologisti della Religione per sostenere la verità stessa dei dogmi Cattolici contro gli antichi, e moderni oppugnatori. (Si legga la dedica del Museum Veronense: Veronae 1749.)

Ove è un Cardinale Borgia zelante Apologista, che ha eccitato tanto iucoraggimento a questi studi sacri? Il solo studio della religione verace dà motivi superiori agli uomini, valevoli a determinare dotte persone, e colte per acquistare nuove, ed utili cognizioni non vane, e molto meno nocive autiquarie notizie de pagani. E sopra tutto quelli sono gli oggetti dei nostri studi, che penetrano nel cuore, ed anche accade, che toccano il cuore di alcuni increduli, e seguaci di una falsa religione, e in tal caso possono produrre un felice disinganno dell'errore, e trovare in Roma cristiana la propria salvezza, la quale indarno cercherebbero, ed otterrebbero dallo studio delle pagane antichità. I preziosi monumenti cristiani racchiudono semi maravigliosi dell'eterna immutabile divina sapienza, e porgono armi temperate a tutte le prove per confondere il temerario ardire dei superbi irreligiosi filosofanti. Si deve persuadere agli uomini, che il miglior filosofo è il cristiano, perchè la sua filosofia è la perfezione della ragione.

Ma accade allo volte, che i monumenti pagani trovino maggiori riguardi, e più parziali riflessi, e lo spettacolo delle pagane lamentevoli rovine sia più elequente che le cristiane memorie, e i monumenti della vera religione. Nel nostro secolo con un vero scandalo di tutti i buoni si è veduto in Roma nell' occasione del gran concorso dei primi personaggi e Sorrani dell'Europa che i nostri antiquari destinati a servirli e dirigerti banno avuto tutto l'impegno, ed il maggiore zelo di affezionarli alla Roma pagana, più che alla Roma cristiana.

## Capo quattordicesimo

PRESSO I FILOSOFI VERI ANTICHI, E MODERNI È STATO IN ORRORE L'ATEISMO, E L'INGREDULITA

Un dotto filosofo ed anche politico ha detto, che la religione cristiana è la vera filosofia, i suoi precetti sono le vie sicure per arrivare a quel sovrano bene, che gli antichi filosofi banno tanto cercato, e che ella può farci trovare, ed è ella sola che anima tutti i nostri travagli, ne addolcisce la pena, ed è la sola che li rende veramente utili. ( vol. 3. Oeuvres de M. de Agnesseau Paris 1806. ) Ma che forse erano atei, o increduli quei geni portentosi, che negli ultimi anni banno dato la mossa alle scienze umane, i Baconi, i Pascal, i Descartes, i Copernici, i Cassini, i Leibnizi, i Newton, i Benoulli, i Linnei, gli Eureli ed altri molti? È cosa certa, che l'empietà è la tomba del genio; e come mai la sua face divina potrebbe accendersi nel nulla dell' ateismo? Un Bacone non fu padrone della fisica moderna? Eppure le sne opere ispirano un rispetto per la divinità, ed un attaccamento per lo studio della rivelazione. Un Descartes secondo gli stessi Enciclopedisti sempre ha parlato di Dio in una maniera nobile, ed elevata, ed era nel proposito continuo di nulla dire, e scrivere, che fosse indegno della religione. Un Newton, che trovava nei numerosi fenomeni oggetti delle sne sapienti ricerche di nuovi motivi di ammirare la potenza infinitamente feconda della Provvidenza, e che faceva la sua lettura più

----

assidua della Bibbia. Un Leibnizio degno rivale di Newton, che non solamente difese più di una volta la verità del Cristianesimo, ma che nel seno del protestantismo posa i principi più favorevoli della Chiesa Romana, e mostra per questa l'equità la più costante, e la buona fede più rara. Un Pascal che marcia come i predetti nella carriera delle scienze, ed unisce alle cognizioni superiori una umile sommissione alla fede; e questo genio fecondo di scoperte fu così umile discepolo della rivelazione. Esso conobbe la necessità di studiare la religione, le prove istoriche e morali, che ne dimostrano la verità, i caratteri distintivi, ai quali si deve conoscere la divinità dell'origine. E quanti altri esempi addurre si potrebbero per provare, che quei medesimi, i quali il progresso delle scienze riconosce per autori, sono stati i più religiosi! Giacomo Andrea Emens superiore della Congregazione di San Sulplicio di Parigi ba prestato preziosi servigi alla religione pubblicando a Parigi stesso avanti la sua morte avvenuta nel 1811 le opere seguenti. I pensieri di Leibnizio sopra la religione, e la morale; Il cristianesimo di Bacone; Difesa della rivelazione di Eulero; Pensieri di Descartes sopra la religione e la morale.

Bisogna che noi siamo veramente giusti, non volendo confondere coloro che hanno nonato il nome di filosofo troppo famoso, facendolo servire si progressi dello virtù, e delle conoscenze umane, con coloro che hanno usurpato il nome per nascondere la vergogna dei costumi, e l'intera corruzione del pubblico spirito. La memoria per altro dei Socrati, dei Platoni presso i Greci, quella di Epiteto, e di Marco Aurelio presso i Romani, di Confucio presso gli stessi Cinesi, dei Sari pres-

so i Persiani, ci sarà sempre cara. Noi distinguiamo così questi filosofi fra i moderni atei, ed increduli; ed anche tutti coloro, i quali amatori veri della sapienza non hanno cercato nelle scienze, che un nuovo mezzo per credere in Dio, e per servire agli uomini. Hanno ricevuto e ricevono gloria ed onore questi immortali talenti, che non hanno esistito che per la felicità dei loro simili. Il di loro studio unico è stato di unirsi più strettamente alla vera morale, e alla vera virtù, e nello stesso tempo hanno dimostrato chiaramente, che la buona filosofia ha in orrore l'ateismo, e l'incredulità In realtà si è veduto che la natura più forte del vizio anche adorato, non ha mai punto permesso, nè che si stimi in se medesimo, nè che si ami da altri. Si dimostra sensibilmente l'amore del bello morale nel cuore umano vederlo sussistere, malgrado tutti i nemici, che l'attaccano al di dentro, e al di fnori. Al di dentro tutte le passioni gli fanno gnerra; l'amore del piacere vuole distruggere sino l'idea dell'onestà, e l'ambizione gli sostituisce mille fantasmi di onore; al di fuori non ascoltiamo, che massime di utilità, di piacere, e di bassa morale. E l'idolatria andò più avanti; ella consecrò i vizj dei suoi Dei per abbandonarvisi senza scrupolo.

Noi faremo un voto bene umiliante per il nostro secolo, cioè per li pretesi filosofi de nostri giorai, che presentano nei loro scritti una tale continuazione di bestemmie contro i primi dogmi della natura, che non è senza una ingrata sorpresa, che nel leggere le opere dei saggi antichi del paganesimo, noi vi vediamo almeno i dogmi consolatori della religione richiamati qualche volta alla nostra memoria.

« Dio (dice Omero) ci da una cosa, e ci rifiuta l'altra « mescolando la nostra vita di bene e di male, come a « lui piace; imperciocchè egli è onnipotente. » Lo stesso Omero fa vedere che tutto viene dagli Dei. Non si dee dunque trar vanità dai talenti, che Dio ha dato. Tanto Agamennone rappresenta ad Achille, ch'era resosi altiero, ed intrattabile per il suo coraggio. « Voi non respirate « (gli dice) che contese, che guerre, che comhattimen-« ti. Se voi siete sì valoroso da qual parte vi viene il « vostro valore? Non è Iddio che ve l'ha dato? » Inoltre Omero fa parlare a Fenice, che procura di placare lo sdegno di Achille per mostrare l'efficacia della pregbiera all'animo degli Dei, quando noi siamo offesi. Cambia Omero le preghiere in persone, e la inginria, dicendo essere questa altiera, e le altre zoppe, e rugose, perchè l'orazione si fa con un ginocchio a terra, e col volto bagnato di lagrime. È cosa mirabile quello che dice Omero sopra gli ospiti forestieri poveri considerati come mandati da Dio. Nausicae figliuolo del re de' Feaciani parlando di Ulisse, che fuggito dal nanfragio erasi presentato ad esso in uno stato di compassione, dice che se ne deve prendere grande cura, perché (soggiunse) tutti i poveri, e tutti i forestieri vengono da parte di Giove. Virgilio dice: « Non « ignara mali miseris succurrere disco, » Lo stesso Omero loda la sincerità, e la buona fede, mentre fa dire ad Achille, « Ho in odio, come le porte dell'inferno colui, « che pensa di una maniera, e parla d' nn'altra. » Questo corrisponde a quell'uomo della scrittura sacra nominato bilinguis, che ha due cuori, in corde et corde locuti sunt. Bella espressione. Os bilinque detestor ( Prov. ) Ciccrone diceva a Cesare « Siete solito che non lasciate « in dimenticanza se non le ingiurie. » Oblivisei nihil soles, nisi injurias. »

« Chi altro, cho gli Dei (dice Eschilo) sono inaccessi-« bili alle disgrazie? » Chiunque è felice è un Dio, ed « è più un Dio per li mortali; ma la giustizia ben to-« sto i colpevoli visita; Ella li batte sia al meriggio, sia « un poco più tardi, al tempo dei crepuscoli, sia alla « senrità della notte. »

« Io so (dice Sofocle) quale sia il destino degli uo-« mini, e che esso non è per loro una gioja costante. » Seneca dica « Par Deo dignum, Justus cum adversa « fortuna conjunctus. » Infatti la contraria fortuna ci sublima, oltre ogni credere, ci eleva ad essere spettacolo degno del cielo.

Cicerone dopo di avere rappresentato la terra come un panto riguardo a tutto l'universo, dice, che l'orgoglio umano di dominare agita tutto il genere umano con iscosse così violente, che quello è l'oggetto di nostra ambizione, la materia delle nostre contese, la causa delle guerre sangninose fra cittadini, e fratelli. E lo stosso Cicerone mirava a formare il cuore alla probità, alla civile rettitudine ed a frenare le perverse passioni, ad essere uomini di provata virtib. Ed infatti un giovane di lettere e di scienze nulla vale, quando al merito di saper non congiunge quello della virtib. Accenna pure Cicerone negli Offic. (L. I. c. 17.) la dilicatezza dei Romani di chiamare i popoli, con i quali erano in guerra non nemici ma stranieri, per temperare (dice egli) l'orrore della cosa colla dolcezza dell'espressione.

Sono pertanto innumerevoli le sentenze degli antichi sapienti e Greci e Romani, le quali escludono l'ateismo e l'incredulità vergogna del nostro secolo. Infatti cho facevano altra volta un Focione dalla tribuna, un Socrate colle sue Lezioni, Catone in mezzo al Senato, Cicerone nelle sue opere filosofiche? Essi lottarono contro i sediziosi adulatori del popolo, contro i corruttori della morale, contro i dispregiatori delle antiche massime, contro i nemici delle dottrine religiose. Che facevano nell'antichità anche i Licurghi, e i Numa? È certamente infelice e disgraziato colui, il quale studia la religione, e la storia della medesima per snaturarne l'esistenza, e noi non possiamo concepire da qual funesto presagio, che ci siano uomini istruiti, che possano occuparsi, e travagliare, e formarsi l'oggetto delle sue fatiche in ultimo risultato a togliere ogni freno alle passioni, e ridurre all'infortunio tutte le classi, privandole di tutte le consolazioni religiose, che sole le rimangono. I Romani erano al contrario così persuasi delle massime della virtù, che Fabio avendo inteso. ( dice Cinea ambasciatore di Pirro ) che in Grecia vi era un filosofo, che sosteneva, che il piacere fosse il motivo generale di tutte le virtù, egli riguardò questa opinione come un mostro della morale. (Val. Max. Lib. 4. c. 6.1

Il Cristianesimo solo ha sostenuto ed alimentato l'industria, esso ha conservato le sciutille delle nostre coguizioni, ed i lumi, avendone raccolto gli avanzi, ed ha
lottato, e difeso contro l'ignoranza, e la barbarie. L'Europa mercè del medesimo si è polita, coltivata, civilizzata
ed istruita. Come i nostri belli spiriti, che vogliono figurare da sapienti nel nostro secolo possono asserire,
che il Cristianesimo formo astacolo ai progressi delle
scienze e delle arti? Questi ci offrono l'esempio di quei
fanciulli che battono la loro nutrice, di quelli ingrati,
che non pagano i henefuj, che dall'odio, e degl'insulti

dei ciechi, che non conoscono i loro interessi i più utili, dei figli snaturati, dei nemici dell'umanità, e di loro medesimi, i quali nell'oltraggiare la loro madro, e si feriscono colle loro proprie mani, e si puniscono della loro ingratitudioe.

Ora è Ístto pubblico e costante, che i Inmi, e le cognizioni, e l'industria non esistono oggi giorno, che per la vera religione, e non si uniscono coll'empietà, e coll'incredultià. Il Cristianesimo ispira altro che di vedere gli uomini virtuosi buoni, e per couseguenza felici. Questo è il suo scopo, che basta alla sua gloria, e merita gli omaggi, e la riconoscenza dell'universo. Ma i lumi si associano alla virtù, il perfezionamento dell'industria segue quello dei costumi, le conoscenze umane accompagnano quelle della fede, la ustura liberata in forza del Cristianesimo dalle tenebre, e dall'abrutimento, ove lo passioni, l'banno confinata, ricupera la sua grandezza; e gioisce di tutti i vantaggi, di cui ella è suscettibile, e si può dire della religione Cristiana, che tutti i beni ci vengono con quella.

Egli è vero che le conoscenze, o le arti hanno fiorito indipendentemente dal Cristianesimo, avanti la sua fondazione, e si trovano successivamente nelle diverse regioni del globo, e spesso nei popoli, in mezzo dei quali sono disparite senza lasciarci delle tracce, come se quelle non avessoro avuto un solido fondamento, e quelle non fossero state, che piante straniere, ed abbiamo ben tosto degenerato, e non potersi domiciliare. Si trovarono quello presso gl' Indiani, gli Egiziani, i Greci, e i Romani, ma si trova ancora, che l'influenza della religione ha dato loro l'esistenza. Presso gl' Indiani, ed in Egitto le scuole orano i tempi, erano i sacerdoti che

coltivavano le scienze, e dirennero i precettori della Grecia e di Roma, come il Monaci perseguitati a' nostri giorni per l'ingratitudine, e per l'orgogio de' suoi allievi, sono stati i precettori dell'Europa. Presso gli antichi sapienti i ministri del loro gollo culto, erano i depositari delle ridicole loro conoscenze. Tanto è naturale che per istruire gli uomini è necessario di parlare loro in nome di Dio, e a loro facendo del bene, si diventa l'organo, e l'istromento della Provvidenza.

Quindi è che il conoscere l'artefice ha fatto studiare la natura. E quando i superbi sapienti hanno perduto di vista l'autore, la natura stranamente sfigurata fu con i loro mostruosi sistemi e contradittori, e per tal motivo hanno meno conosciuto l'nomo subitochè hanno dimenticato il Creatore. Come poi può conciliarsi l'ateismo, l'incredulità con la riconoscenza verso il Creatore dell'universo? Questo ha ispirato i primi poeti. Gl'Inni sono stati i primi versi. La poesia non è stata il linguaggio degli Dei, se nou perchè quella è stata consacrata a parlare di loro, ed a loro parlare il maraviglioso? Quindi l'intervento della divinità è divenuto una regola immutabile della letteratura, l'essenza ed il principale ornamento del poema per eccellenza, e dell'epopea, e della narrazione eroica delle azioni degli uomini. Nei primi seculi del mondo con quale orrore si sarebbo ricevuta una sola semplice idea dell'ateismo e della incredulità? Quando la penna, il pennello, lo scarpello ha fatto tanti sforzi, ed ha prodotto tanti capi d'opera, non hanno forse goduto dell'infinenza sopra le arti della falsa religione? Questa però si è indebolita, e si è ecclissata dopo l'esistenza del Cristianesimo; simile al sole, che mette in fuga coi suoi raggi le faville, che brillano all'oscu-

rità delle tenebre della notte, e riserba a lui solo i mezzi, ed il diritto di profondere sopra gli uomini ogni sorta di bene. Si vede chiaramente, che il genere umano a misura, che si è allontanato dalla sua origine, ch'egli si è rifiutato alla rivelazione primitiva, ch'egli ha alterato, e sfigurato la religione, è andato incontro sempre di più alle tenebre, alla corruzione e alla barbarie, provando col fatto sotto tutti i rapporti il bisogno e la necessità di una rivelazione nuova per istabilire, confermare e perfezionare l'antica. Noi non diremo, che gli spiriti assai ciechi di cuore, molto deboli per essere abbagliati da nn falso chiarore, e non rendersi più attaccati alle più pare verità, meritano di perdere tutte le altre; perchè non vogliamo penetrare le cause, ci basta il fatto dopochè per molti secoli le scienze, e le arti non sono state in vigore, che nelle regioni del globo, ove il Cristianesimo è stato stabilito.

Si sono vedute fiorire presso gli Arabi in un istante sempre per l'influeuza della religione. Sotto i loro Califi, sotto quei pontefici re, che avendo il sacerdozio, e l'impero, ritardavano per le grandi sollecitudini, che avevano per la religiose i progressi della barbario, o la ritardavano per il loro umore guerriero. I loro successori hanno perduto queste arti, e uon abbiamo alcun vestigio, nè al mezzo del loro stato di guerre feroci, nè al seno dei loro vili riposi, malgrado il numero marariglioso dei loro autori, e de'loro Poeti. Si osserva ancora presso i Cinesi languire nell'infanzia eterna le scienze e le arti. Invano questo popolo le coltiva senza interruziono dopo tanti secoli, invano possiedono dopo lungo tempo quelle invenzioni, alle quali si attribuiscono i progressi, invano tutti gli offici, tutti gli onori sono stati destinati pres-

so loro al sapere, e l'amministrazione dello stato è confidata ai filosofi; i suoi grandi, i suoi mandarini letterati, ma increduli, non hanno fatto fare alcun passo alle scienze, e alle arti. Essi hanno avuto sempre bisogno dei Missionari cristiani, i quali non fanno delle scienze e delle arti, che oggetto secondario delle loro premure e dei loro studi, come un istrumento del loro zelo. Che cosa offre il rimauente dell' universo fuori dei paesi cristiani? Sembra l'oggetto il più umiliante per l' uomo consacrato a se medesimo, alla natura, e alla sola ragione.

Donde ripetiamo l' origine delle città, se non dalla religione cristiana? Da essa sonosi formate le più popolate, e le più felici, e le più floride, non che la coltura dei più fertili terreni, la civilizzazione dei popoli, l'origine delle lettere, il termine ed il fine di quella lunga barbarie, che dai Celti, dai Scandinavi, e Sarmati si era diffusa presso tutte le nazioni dell' Europa. Qual seggio poi ha avuto sempre la filosofia nelle regioni cristiane onorevole, e distinto? Platone nel Dialogo intitolato Menon dice « Non è la filosofia che non può darci la virtù, « ma la virtù non può venire che da Dio. » In verità gli uomini invano sollevano contro le virtù, e l'amore dell' ordine le passioni le più violente, ne restano sempre alcuni semi nel fondo delle loro anime, che una scintilla le accende in un colpo. Simili a quelle fiamme improvvise, cho sortono ad intervalli dalle ceneri in un incendio non bene estinto. Alessandro trovò un talo amore dell' ordine morale sino fra i barbari, cioè fra i Sciti medesimi. ( Q. Curt. lib. 7. ) Ma il Cristianesimo non contiene il cumulo delle virtù più perfette? Quindi per provaro questa verità non è necessario di entrare nelle ragioni speculative, ma basta di percorrere la storia

delle vicendo delle lettere più gentili, dell'arti belle ed ntili dono lo stabilimento del Cristianesimo, e considerarle in quanto colla religione medesima siano congiunte. Il Conte Galeano Napione fra gli altri argomenti trattò questo recentemente in una sua dotta dissertazione. (Si vedano Opus. Scient. di Firenze / Questo zelante Cavaliere con molta erudizione mostrò, che gli artisti, essendo liberi a scegliere i soggetti sacri o profani, ciò non ostante ottennero maggiore celebrità, e più universale l'argomento sacro adottato, che il profano, anche presso quelli di diverse credenze. Un tal fatto viene provato da tanti monumenti celebri di belle arti, e capi d'opere delle medesime. Dunque lo studio della nostra religione lungi dal ripugnare, e ricusare gli ornamenti delle belle arti, somministra ajuti maggiori agli artisti per potere giungere alla perfezione. Donde risulta, che un nuovo lustro ricevono le arti dalle cristiane virtù, che dalle sfrenate passioni dei gentili: molto più dall'errore che l'ateismo. ed incredulità. Misero quell' artista, che' è caduto in tale abisso. Chi potrà dubitare esser più confacente, e più naturale alla pittura, alla scoltura, la vera religione, e l'idea del sommo Iddio, che è il Creatore, che non la mitologia assurda pagana? Sono stati uomini ingrati i Voltaire, i Diderot, gli Elvezii, i Raynald, e tutti i loro seguaci, che mai banno cessato di calunniare la nostra religione come nemica delle arti e della ragione. e quasi la religione cristiana sia la grande calamita, che possa pesaro sopra la specie umana. Baudin Prete del Oratorio del Belgio morto nel 1809 ha giustificato in una sua opera la religione cristiana al tribunale della politica, e della filosofia.

Chi può dunque dubitare di una verità così evidente,

e chi negare quanto siano nocivi gli eccessi di una superstizione, e della incredulità alla immaginazione dell' uomo nelle sue operazioni, e nelle sue conoscenze? Che cosa possiamo aspettarci dall' errore mostruoso, che separa l'effetto dalla sua causa, il mondo dal suo autore, l' nomo dal suo centro, la virtù dal suo principio, la morale dalla sua base, la verità dalla sua sorgente? Che possiamo ottenere da una filosofia menzognera, che isola l'uomo, lo concentra in lui medesimo, l'avvilisce nella materia, l'affoga nel sentimento, e lo gela nel cuore? Non ha ella la verità, ma la vanità per motivo allorchè non ispira, che a distruggere, che a rovesciare e non a fabbricare. L'errore non ha voluto persuadere la verità agli uomini, si è astenuto a predicarla per essere sempre singolare. Quei sofismi, ch'esso impiega, le menzogne ch' esso prodiga, le contradizioni ch' esso divora, le passioni medesime, e che sono le più odiose, che esso non teme di favorire per combattere la religione, non possono, che falsificare il giudizio, oscurare i lumi, corronpere, ed juaridire il cuore, e renderlo incapace di buone opere, non che di buone azioni. Il fatto qui appoggia la teoria. Da per tutto l'empietà fu nemica, e la più dannosa delle scienze, e delle arti. Per vederle degenerare. e perire, la Grecia e Roma aspettarono l'irruzione dei barbari, e i barbari furono nel loro seno. L' orrido ateismo, questa dottrina del niente, si stabilisce presso quelle nazioni, e tutto fu annientato. Presso noi l'epoca del denerimento delle lettere fu quella dell' incredulità. Alcuni increduli del secolo XVIII, hanno mostrato dei talenti superiori, istruiti nella scuola della religione, allevati da quei grandi uomini, così comendevoli per la loro fede, che per i loro talenti; quelli hauno avuto nel

loro giro, ed hanno brillato come i crepuscoli del grando secolo al quale essi precedevano, ma quali allieri hanno fatto? Lo opere di questi sono al di sotto di se medesimi; e quando essi attaccano la religiono sono i loro pezzi, i più empj, i meno brillanti. Ecco pertanto l'esito dell' ateismo, e dell'incredulità.

Gale teologo famoso inglese morto nel 1674 in una sua opera ba provato, che le sentenze dei filosofi pagani erano state prese ad imprestito dalla Bibbia; onde se sono state meritamente lodate da tutti i filosofi di sana dottrina, fanno vergogna agli ultimi decantati filosofi. fra molti altri un Kant. Un moderno autore Bruckner (Avant propos pag. x1. Essai sur la nature et l'orig. des Droits ou deduct, des principes de la scien phil, des Droits Leips 1818. ) confessa alla paq. xx, che le premure di Willers non sono state valevoli a far gustare la filosofia di Kant nella Francia, nell' Italia, e nell' Ingbilterra, perchè non se ne sono volute queste nazioni occupare seriamente. Ma la principale ragione è stata, che non si è penetrata una tale oscura filosofia, e solamente si è bene conosciuta, che tendeva a rovesciare i fondamenti della rivelazione, e che questo terminava sicuramente la ragione pura di Kant. Zallinger dotto Gesuita morto nel 1802 Professore in Augusta fece « Disquisitiones philosophicae Kan-« tianae libri duo, quorum primus criticae rationes pu-« rae : alter dictam fundationem metaphisices morum ex-« aminat. (Augustae 1791 vol. 2. in 8. / » Con tale dotta opera confutò vittoriosamente la filosofia di Kant a confusione di tutti i suoi ammiratori.

## Capo quindicesimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE INSEGNA CHE LA CHIESA CRISTIANA È MILITANTE IN TERRA.

Gli uomini hanno le loro vednte, la Provvidenza ha anche le sue. La Chiesa cristiana è militante, ed è ancora la religione. Da questo solo nome si comprende, ch' ella è destinata ai combattimenti. Quando ella è sortita da qualche traversia, ella ne vede dell'altre accadere, ed ella non può contare sopra un riposo perfetto, nè sopra avvenire senza nuvole. Intanto i destini della religione si concepiscono sempre in una maniera, o nell'altra. Gli uomini combattono qualche volta, e si succedono, ed ella ha spesso da soffrire: rimane, ed i suoi nemici, che la insultano, cadono, ed ella si avanza verso il suo fine prefisso dagli eterni decreti. Debbono pertanto molti disingannarsi, ed altri consolarsi. Molti nelle-cose della religione non sanno vedere che ad una maniera umana; e se altramente da ciò, ch'essi congetturano utile, o disutile al bene di lei, veggano gli umani avvenimenti di succedere, si affliggono, perdono il coraggio tosto, e si avviliscono come di male andato affare, e quasi perduto, non avvertendo nei loro timori al grande prodigioso mistero della fede. Infatti i pensieri, ed i consigli cioè della Divinità procedono per contrarie vie ai pensieri, ed ai consigli degli nomini: e che la prudenza celeste delude per opposti mezzi la prudenza terrena; mentre per altri fini suoi si vale ben spesso di quello che più debole, più ignobile, sino anche più stolto, e dispregievole apparisce, per confondere ed abbattere quanto si abbia al mondo di più sublime, di più ingegnoso, di più robusto, e rispettato, che alle divine sue disposizioni tenti di opporsi.

Essendo pertanto militante la Chiesa cristiana ha bisogno di soldati cristiani, egregi difensori, i quali collo studio della religione preparino all' occasione le nuove difese, non che la religione fosse in pericolo, ma per difenderla da quegli uomini sedotti dal falso filosofismo. ed illuminarli con fissare la loro attenzione in una causa, che ben lungi di temere il nemico, al contrario lo provoca aicura del suo trionfo al tribunale di una ragione imparziale. La religione dunque che prima dell' armi fu attaccata dalla penna del secolo illuminato, e ne usci vittoriosa. e nulla fu addotto negli ultimi nostri tempi, che non fosse già anticamente obbiettato, che anzi le stesse contradizioni de nostri avversari sono le prove della sua veracità. Egli è vero, che fra i soggetti del suo dolore, è duopo contare sopra tutto quel numero di tanti scritti audaci, di tante diatribe violente, di tanti fogli vergognosi, di cui a loro danno i governi hanno permesso la pubblicazione: e con i quali tutto si è posto in ridicolo, e le dignità sacre, e le profane, ed insultata la verità, e la buona morale. I giornali stessi si occupano senza riposo di tutto rovesciare il buon ordine della società: e tutti i buoni, o non possono, o sono timidi a difendere la verità, e la religione che professano.

Se poi vi fosse qualche cosa a temere della religione, sarebbe soltanto di vederla compromessa per la debolezza dei suoi difensori. Sarebbero molto degni di compassione coloro, che non si avvedessero della loro insulfi-

cenza per patrocinare una si bella causa in una maniera corrispondente alla sua dignità. Allorchè rammentiamo quei grandi ingegni, che hanno scritto in favore della religione in un modo sì eloquente, così dotto, ed anche assai sublime, non possiamo a meno di non umiliarci nel sentimento della propria debolezza; e sì fatta confessione è ben lungi di essere vanto di semplice modestia. Può non ostante confortarci un consolante riflesso. cioè che noi ci conosciamo agguerriti in questa lizza da tutta la forza della verità, e dal sentimento di una profonda convinzione, convinzione, che invano spera di ottenere l'incredulo, ed altronde poi possiamo profittare del ricco patrimonio, che ci lasciarono tanti genj invitti, che hanno con somma gloria, e felice successo professato, e difeso il Cristianesimo. Inoltre quelli che intraprendono a trattare materie di religione per rischiarare le menti, ed intenerire il cuore banno diritto di sperare le potenti risorse di colui, ch' è il padre de' lumi, ed il Dio della rirtà, come si appella nelle Sacra Scritture.

Dunque non abbiamo a temere, che la religione è fermissima, abbiamo piuttosto a dubitare di quell' incauti, che per essere debolissimi possono essere ingannati. Lo studio della religione per altro porta in fronte caratteri di luce, e di verità, atti a fare impressione sopra ogni spirito ragionevole e docile. Esso non ha timore giammai delle discussioni le più profonde; può solo paventare i pregiudizi, e le passioni, e ara è sempre sicuro del trionfo, purchè si arrechi nell'esame la retittudine, e la buona fede. Perciò esso è pronto da mettere con fiducia sotto gli occhi dell'incredulo i titoli luminosi della celeste origine. Rivolazione fatta per tutti, pel popo-

lo egualmente che per i sopienti: essa non si appoggia già sopra sistemi, che oltrepassano la capacità degli spiriti volgari, ma sopra strepitosi fatti storici depositicati nei monumenti i più irrefragobili, e meglio testificati, che quelli di Socrate, di cui niuno dubita, e collegati alla più sorprendente rivolnzione che siasi in sulla terra operata, voglio dire la distruzione della idolatria, e la conversione del mondo al Vangelo.

Niuno dubita che lo studio della religione sia fermo, com' è la Religione istessa, e non teme i confronti, e gli attacchi filosofici, e la stessa empietà; allora più tranquillo e contento, quando è esaminato e più combattuto chi lo coltiva, perchè allora è sicuro della vittoria-Si facciano pure nuove scoperte, sia impugnata pure da novelle dottrine, no, la religione è ferma, i suoi articoli non s'infrangono, essa è una torre, da cui pendono peuno sconfitte, e laceri volumi, rapite insegne di tanti Letterati, Ciè, che oggi si tenta di fare, lo tentarono prima indarno il Liceo, la Stoa, le accademio di Atene, e quella di Roma. La sapienza dei Greci, e la filosofia tutta dei gentili divennero nel guerreggiare un ludibrio. Nella serie de' secoli, moltissimi anni, quante teorie si sono speculate contro la religione, quanti paralogismi inventati, quanti sistemi formati, quante sette arruolate di poeti, sofisti, astronomi, di oratori di eruditi tumultuanti contro di essa. Eppure non si è potuto in tanto tempo con tauti mezzi oscurare un solo de' suoi dogmi, ed invece perirono disbrigate in breve quelle satire, e quelle argomentazioni, e quei sofismi. Tutto ciò si rileva chiaramente dalla prospettiva delle principali epoche del Cristianesimo, nelle quali si vide la religione dell'onnipotente trarre maravigliosi inaspettati vautaggi: e dirò

Server by Lewis 20

ancora nuovi argomenti di credibilità più dalle inique macchinazioni, e dagli aspri conflitti del vizio, e dell'errore, cho dalle combinazioni pacifiche sotto l' ombre propizie delle umane relazioni. Poichè se framezzo a queste più di una volta sembrò umana, sempre fra quelle lampeggiò divina. Non occorre altro di rammentare per poco la storia del Cristianesimo, l'usato andamento della vera religione fra gli uomini, e non potremo a meno di non ravvisarvi che gli abusi, che le persecuzioni, e gli errori, de' nemici oltre che fanno per la sovrana virtù senza alcuna offesa riguardo a lei, sempre riuscirono a profitto di maggiore luce, di maggiore purezza, e di maggiori trionfi. Le smanie crudeli dei primi tre secoli del Cristianesimo, la strana fullia dell'eresie tosto sopravvenuta, l'oscurità e barbarie stessa dei secoli posteriori, la luce abbagliante, e lo pretenzioni delle lettere risorte, la vanità, la indocilità e poi fraudolenta depravazione della filosofia, le idee insomma ardite, e i costumi depravati, l' abusato potere, gli uomini orgogliosi, e maligui mossero mille volte dell'orride burrasche fra le, quali gli ammonticchiati flutti del mare mondano sembravano volere rivolgersi rabbiosi a sommergere la shattuta navicella di Cristo, e pure non servirono ad altro. che a meglio innalzarla, e farla sopra queste acque infide galleggiare più sicura a salvamento di coloro, che a Lei si erano affidati.

Quiddi le persecuzioni che gl'Imperatori Gentili movevano ai Cristiani e le calunnie, che i filosofi, e belli spiriti apponevano alla loro vita, e alla Dottrina obbligarono gli eruditi Dottori del Cristianesimo a rispondere alle male fondate accuse, ed a formare l'apologia della loro religione. Ed ora noi facciamo quello, che hanno fatto nei primi secoli della Chiesa, un Quadrato, un Aristide, un Giustino, un Atenagora, un Tertulliano, i quali agl' Imperatori, al Senato Romano, al mondo tutto offerivano le più valido difese, e le più eloquenti apologie del Cristianesimo. Di poi l'eresie, le false dottrine, gli errori degli stessi Cristiani unova materia diedero di attento studio, e di crudite fatiche ai veri fedeli, e zelanti Cristiani dell'integrità, e della illibatezza della religione.

Qual prova migliore della perpetuità della fede, che quella che serve per la condanna di alcuni, e mezzo per condurre, e confermare gli altri nel sentiero della virtù? Non v'è niente che rechi più stupore, che la morte degli Apostoli e discepoli di Cristo, che banno iucontrata per non avere voluto rinunciare a quella santa religione capo d'opera dell'amore di Cristo verso di noi, niente è più eloquente ad istruire, che esporre la loro vita, che gli atti del loro martirio per fortificare, e per incoraggiare in un tempo, ove la nostra credenza è in mezzo agli attacchi i più vivi dalla parte del mondo, e dell'inferno. Una tale conferma abbianto veduto anche nei nostri tempi, nei quali sono state rinnovate le persecuzioni ed i martirii, come furono nel fine del secolo scorso moltissimi prodi nuovi atleti della Francia, e a' nostri giorni vari Romani ecclesiastici per opera dei Repubblicani di Roma al Santo Pontefice ribellata. Le glorie dei Francesi del fine dello scorso secolo meritamente furono pubblicate dal dotto Abbate Carron nell'opera intitolata « Les Confesseurs de la foi dans l' Eglise Gallicane a la fin du Dix Huitieme siecle Paris 1820. vol. 4. in 8. trad. a Lucca in lingua italiana » Dunque, anche l'empietà ci presenta sino al nostro tempo di moltissimi generosi perseguitati, ma confessori discepoli del Salvatore. L'insensato non ha potuto giammai abbattere, e sino alla consumazione dei secoli uon ispezzerà mai questa colonna immortale, che sostiene la mano onnipotente di Dio.

Noi non ci dobbiamo perdere di coraggio nell'accingerci a difendere la religione, perchè lo spirito di miscredenza non è affatto nuovo nella medesima; sino dai primi felicissimi tempi alzò l'orgogliosa sua fronte sostenuta dai Celsi, dai Porfiri, dai Giuliani. Quelli che in seguito batterono le loro norme, non fecero che copiare le medesime obbiezioni, ripulirle, dar loro un nuovo torno, presentarle abbigliate secondo il gusto del secolo, in cui vivevano. Conviene in una tale verità chiunque di passaggio abbia letto le opere di Bayle, di Voltaire, di Rousseau, ritrova in queste le difficoltà medesime già snodate dagli antichi apologisti, fuori solamente di quelle arguzie, di quella mala fede, caratteri distintivi dei moderni nemici della religione. Si veda sul proposito Mons. Colungelo Vescovo di Castelmare, che ba trattato dottamente questo argomento nell' opera « Apologia della religione, Napoli 1819, in 8, »

Potrebhe in verità sembrare cosa più naturale fare cadere in oblio tutti questi delirii filosofici piuttosto, che farne caso: la religione non è meno vendicata dalla esperienza, che dai scritti dei suoi difensori; ma fa duopo, che la verità faccia i suoi reclami di tempo in tempo non che altro per turbare le pretenzioni della vergogna, e un poco impedire, ch'ella si prevalga di una specio di prescrizione. Noi non saremo colpiti da una provvidenza così attenta al suo oggetto, che sembra tal volta cedere ad obbedire alle passioni umane, ma che allora appunto più le deride, dirigendole malgrado loro alla meta che si è prufissa? Possono i capricci dell'uomo lurbare le leggi della natura, ma nell'alusare del potere ricevuto da Dio, egli si trova ben presto fermato da ostacoli iuvincibili, che gli rammentano le proprie debolezze. Già a cagione di esempio, può hen egli abusare del cieco istinto degli animali accoppiando specie fra loro diverse, ma il frutto, che ne nascerà contro l'ordine naturale rimarrà sterile, egli non era sotto la mano dell'Onnipotente, quando benedisso le creature uscite da nulla, dicendo loro; Crescie, et multiplicemini. È nel soggetto in cui ci occupiamo, ammiriamo la stessa Provvidenza, che oppone le nobili passioni degli uni alle ree nassioni degli altri.

Alcuni uomini avidi di gloria abbandonano la patria. pè curando i climi insalubri, i mari tempestosi vanno alla estremità della terra a studiare un'antica lingua disusata, scrutare in quelli vetusti archivi primari del mondo; e quale è il frutto più pregevole delle loro ricerche? La conforma autentica della nostra fede, e l'eterna confusione degli empi. Rimaneva però all'orgoglio degl'increduli un mezzo, che tanto si è rapidamente prevalso, che potè quasi dirsi fatale alla religione. La smania di questo secolo fomentata dalla setta de' sofisti fu ed è tuttora lo studio della natura. Rimesse tutte le scienze puramente intellettuali, e metafisiche come vane ed illusorie, la sola scienza della materia respira, vegeta, si cristalizza, e ciò succede per mezzo dei movimenti prodotti da certe leggi costanti, e regolari: i primi elementi diversamente, e con varie proporzioni combinate da queste leggi compongono tre regni, e l'immensa varietà delle sostanze ovunque esposte ai nostri occhi. Si calcolano queste operazioni della natura, le quali sono lente così che furono necessarie le migliaja de' secoli a produrre i metalli, i minerali, li grandi strati orizzontali, le montagne ec. Ond'è assolutamente smentita l'epoca fissata della creazione dallo storico Ebreo. Questo è il compendio della dottrina dei materialisti, e l'argomento, ch'essi pretendono perentorio, e distruttivo del dogma religioso. Ed ecco lo studio della natura, che tanto onora la nostra età, diretto da più anni ad un fine, che tanto lo disonora. Qui il giovane inesperto delle scienze fisiche si troverà imbarazzato a risponderc. Non già, che le obbiezioni le più speciose possano distruggere i fatti dimostrati, nè si può negare la facoltà visiva. sebbene non s'intenda come i raggi della luce non intorbidino la visione nell'incrociarsi, ma non si può intendere come la terra, l'ammirabile varietà delle sue produzioni. l'ordine, che frà gli enti passivi e muti regna ancora più che negli esseri sensibili fossero in contradizione colla voce evidente del suo autore. Ciò non ostante dalle tenebre stesse, onde era avvolta la natura sorgono Apologisti a sciogliere il gran problema. Non teologi, ma naturalisti versati in tutti i rami delle scienze fisiche hanno autenticato la rivelazione colla voce augusta della natura, e alla unanime testimonianza di tutti i popoli della terra Iddio ha ridotto, per dire così, al calcolo la sua religione a guisa di Geometria nelle sue prove, mentre voleva per dire così farla entrare nell'animo di tutti i sensi

Invano anche hanno sperato i nemici della religione che le istorie, le cronologie, i monumenti dei popoli d'Oriente avrebbero loro somministrate le armi, per fare rovinare interamente la religione. Obbrobrio dell'Eu-

ropa! Il debole e superstizioso Indiano doveva illuminare costoro per quanti fossero, ed il mistico suo Vedam scancellare la divina narrazione della Genesi? Ed ecce appunto quelle storie, quelle cronologie, quei monumenti Indiani studiati in fonte e discussi con discernimento. ben lungi dal contraddire li nostri sacri aunali, li vengono singularmente a corroborare. Noi lo annunziamo altamente a quelli cui manca il mezzo d'istruirsi per se medesimi. Li misteri di tutti i popoli della terra sono soltanto allegorie dei primi fatti registrati nei nostri sacri libri; quegl' idoli giganteschi degli Orientali sono l'apoteosi di Noè, e dei primi Patriarchi, in somma tutto il paganesimo con i suoi emblemi non ha altra sorgente, che le verità della Genesi travisate. Tanto hanno dimostrato i veri sapienti nelle erudite loro opere seguendo le prove evidenti dateci dal Sig. Bryant, nella sua analisi dell'antica mitologia: la società letteraria di Calcutta nelle ricerche Asiatiche: il Cavaliere William Jones Presidente della predetta nella raccolta delle sue opere : il Sig. Maurice nella sua storia dell'Indostan : così cadono spezzate in eterno oblio le chimere opposte con tanta enfasi alla Rivelazione.

Infatti l'Indiano, il Persiano, l'Egizio, l'Arabo, il Cinese rendouo colle stesse loro favole testimonianza al- ad ile ivertià; e Dagone prosteso nuovamente a piede dell'Arca tributa un solenne omaggio al Dio di Israel- lo. Como dunque credono costoro potersi segnalare nel- l'affrontare il Cielo, uscire dalla oscurità, e dare il risalto alle tenebre, ponendosi sotto i piedi ciò, che l'universo rispetta, osando di dire che la religione deve essere insinuata alle anime credule, e servili? Derono per altro dare un colpo d'occhio sopra quell'antica

tradizione di nomini straordinari di tutti i luoghi, di tutti i tempi, che la religione, ed il suo studio conta fra i suoi discepoli. Noi non faremo ingiuria a costoro di misurarci con essi. Ma se riusciremo di unire al pensiero questa folla di veri sapienti, di profondi geni, di uomini eminenti per la santità dei loro costumi, per la superiorità dei loro lumi, noi li confouderemo malgrado la loro arroganza, mettendo davanti un augusto senato. Fra gli antichi, che vi sono stati, i Clementi d'Alessandria, gli Origeni, i Cipriani, gli Ambrogi, gli Agostini, i Leoni, i Basili, i Gregori, i Crisostomi, e tanti altri-Fra i moderni i Baconi, i Descartes, i Newton, i Pascal, i Bossuet, i Segneri, i De Luc, gli Euleri, i Gerdil, ed altri infiniti. Le risorse di questi nemici non ci spaventano, ed i loro pomposi ragionamenti filosofici, i quali con un tuono trionfante decantati credono di prevalere vengono a ripetere le ridicolezze empie, ed impure di Voltaire, e i sofismi di Bayle. Il grande ed il sublime della nostra religione li confonde, e rende vani tutti i loro colpi, che contro ci lanciano. Egli è molto difficile di abbassare l'audacia degl' increduli coi ragionamenti: è d'uono di fare la loro vergogna, sforzandoli di comparire davanti a grandi uomini, che in tutti i secoli hanno posto la loro gloria a studiare, ed onorare la religione, e che per la superiorità del loro genio hanno acquistato il diritto incontrastabile alla stima dei loro contemporanei, ed a quella della posterità.

Io non so se sarebbe possibile oggi giorno di fare il conto di tutte le aberrazioni dello spirito umano. I tempi moderni sono così fecondi in questo genere, vedendo produrre oggi giorno tante follie, tanti errori, e tanti sistemi. Vi è fra gli uomini una sifrontatezza di opinioni, una tale confusione di idee, una tale intemperanza d'immaginazione, una tale smania di dire cose nuove. e straordinarie, ch'è d'uopo ben tosto rinunciare a tenere solamente nota della metà di tutte le stravaganze che si sentono, di tutte le teorie che si producono, di tutte le chimere, delle quali si pascono gli spiriti entusiasti. Si rifiuta a credere ad una religione positiva, e non si risparmiano le stravaganze, che sdegnano le verità fortificate dall'autorità, o dalla ragione, dal consenso di tutti i popoli, e dai suffragi di tanti secoli; e si ha la premura di sostituirvi delle vaghe speculazioni. I sistemi crescono, e ci opprimono, se ne scorgono incessantemente dei nuovi, ove si ridono di quelli della vigilia, o che sono ecclissati da quelli del giorno seguente, e lo spirito il più attento avrebbe a pena a sapere, e ad eseguire questa successione rapida di follie, di traviamenti di opinioni, che nascono e muojono senza lasciare alcuna traccia, come l'uccello, che passa nell'aria. La corta voga di ciascuna di queste stravaganze fa ben tosto dimenticarle profondamente, e l'osservatore religioso, e non interessato trova anche nella caduta di tutti questi pensieri bizzarri, di nuovi motivi di ammirare la solidità della religione, l'immutabilità di Dio . che sembra soffiare contro questi sistemi , come sopra i castelli di carta, che i fanciulli si affaticano d'innalzare, e sono col niente rovesciati. Danque non aggiungono nuove prove alla veracità della religione le stesse contradizioni, ed assurdità della sapienza umana?

Dobbiamo pertanto persuaderci, che la religione ciò che perde da una parte, ella guadagna dall'altra. Così il suo destino è di essere sempre trionfante militante in terra; sia chè ella faccia i felici, o che ella faccia gl'ingrati, sia ch'ella consoli con i suoi benefici, o che ella si vendichi dei suoi malori, sia ch'ella cari le nazioni dal caos, o l'abbaudoui de' suoi divini lumi, o ch' ella li confini nell'abisso, lasciandoli alla loro propria vertigine. Alle volte Iddio dopo di avere lasciato smarrire i popoli nelle loro strade, ha posto i suoi limiti, ispirando legislatori a dare leggi, che si riteugono nell'ordine per mezzo dell'amor naturale della giustizia, e del bene della società, ed ha corroborate le leggi coll'esempio di anime generose, che non può dubitarsi di non riconoscersi qualche cosa di divino. (Prov. 8.)

Finalmente trovasi la Chiesa cristiana in terra militante in nu'epoca, che le vicende politiche degl'imperi occupano solo, e così principalmente l'attenzione, che lo studio della religione è riserbato a quel piccolo numero di buoni filosofi, che sanno dimenticare per qualche istante gl' interessi del giorno per occuparsi in silenzio degl' interessi eterni della religione. Quindi con ragione mi scriveva li 28 Fehhrajo 1804 il dottissimo Ahate D. Luigi Lanzi già Gesnita « Conviene confessarlo, « negli scorsi anni si è fatto pochissimo studio nelle « cose della religione in Italia; gli stessi Sacerdoti in « grandissima parte più hanno gradito di attendere agli « indovinelli di Antoine, che alle controversie di Ber-« gier; così son venuti due o tre anni d'impunità alla « miscredenza, questa ha forse contato più difensori, che « la vera fede. Si sono veduti talvolta morire miscre-« denti, cercarsi per tutta la Città chi potesse capaci-« tarli, appena in una Città grande se n'è trovato uno, « o due, »

Forse alcuno potrebbe dire: a che cercare delle nuove prove della religione? perchè non contentarsi dell'antiche? Perchè si risponde sono state ripetute, e sono state fatte delle nuove obbjezioni, perchè lo stato dello spirito umano non è più il medesimo, perchè l'errore nei suoi progressi essendo arrivato al fondo dell' abisso è necessario fin là portare lo splendore della verità. Come arrestarsi quando il nemico marcia? Combatteremo colle armi medesime che con Lutero? Le risposte fatte ai Calvinisti sono quelle sufficienti contro i Sociniani? Si possono opporre le medesime prove contro i Deisti, e agli Eretici? Le dispute non cominciano, che nel punto stesso, che è contestata la contesa, o la causa; quando si è negata ogni verità è necessario di stabilire il fondamento di ogni verità, o di andare alla base della ragione umana.

Ma sono io persuaso, che accaderà per molti quello, che avvenne a S. Paolo, che conversando con i filosofi di Atene. sentiva susurrare, e dire: cosa pretende questo straniero colle sue nuove dottrine? Ei viene condotto nell' Arcopago, ove l' Apostolo con tutto il coraggio disse « Ateniesi , passando per la vostra Città, mi è sem-« brato, che voi siete religiosi all' eccesso: io ho let-« to sopra uno de' vostri altari questa iscrizione: Al « Dio incognito. Ebbene io vengo ad annunziarvi que-« sto Dio, che non conoscete, ed è appunto quello, « che ha creato il Cielo e la terra, che regola il cor-« so delle stagioni, e da cui traggono origino le uma-« ne generazioni. Questo grande Iddio vuole finalmen-« te dissipare l'ignoranza degli uomini, ed avvisarli a « riformare i loro costumi, poichè egli ha stabilito un « giorno, in cui dovrà adunarli, e giudicarli tutti. » A

questo discorso dell' Apostolo che avvenne egli mai? Quidam quidem irridebant, quidam autem dixerunt; audiemus te de hoc iterum ; quidam vero viri adhaerentes, crediderunt, in quibus Dionysius Areopagita, et ulii ( Act. Ap. 17. 34. ) La dottrina, ch' egli annunziò in allora agli Ateniesi. diciotto e più secoli dopo lui, dotti Apologisti dedicati allo studio della religione l'annunziano alle città principali dell' Italia, le quali per la gentilezza dei costumi, per la civilizzazione, e per le scienze, e magnificenze possono essere considerate l' Atene dell' età presente. Ma cosa avviene mai? Anche a di d'oggi si sono trovati degli spiriti beffeggiatori, che deridevano la vera dottrina, riguardandola debole alle contrarie obbiezioni. Molti per altro restando colpiti dalla verità, ma amanti dei piaceri del mondo, hanno rimesso ad altra stagione avanzata della vita, una saggia e savia riflessione: Audiemus te de hoc iterum. Hanno poi ricompensato molti. che ascoltata la verità, ad essa hanno aderito.

Sembra opportuno terminare questo capo con un bel passo sul proposito del zelante Mons. Luigi Renda Vescoro di Anneus della sua Pastorale per la Quaresima del 1849; nel quale passo con eloquenza espone il vero motivo per cui la Chiesa cattolica è militante.

« I Capi della Sinagoga aveano fatto catturare il Ga-

« lileo, le cui dottrine e miracoli maravigliavano la Giu-« dea, l'aveano condotto a Pilato, rappresentante della « potenza Romana, ed egli a sua volta lo rimandava al « re Erode, siccome omaggio al suo potere. Questi due « uomini, prima nemici, si riconciliarono a vicenda, e la

« persecuzione del giusto divenne un pegno di loro ami-« stà. Ecco il primo anello di questa catena d'iniquità,

« che si è prolongata sino a' nostri tempi. Anche oggi « i nemici più accaniti si dan la mano, quando tratta-« si di combattere la Chiesa cattolica. Trovare due filo-« sofi d'accordo su' punti che discorrono è rarissimo; ma « lo sono per muovere guerra alla Chiesa: sono pieni « di amenità di tolleranza per ogni religione uscita dal-« la testa degli uomini; ma fate che sentano nominare « la religione di Cristo, tosto gridano ad una voce: tol-« le, telle, schiacciamo l'infame l l'interesse, l'ambizio-« ne. l'amore della gloria dividono tra di loro gli uo-« mini politici, i grandi del secolo, i principi delle na-« zioni. Ora vi è un sentimento che sempre li unisce, il « timore, che la Chiesa trionfi. Cosa singolare! Ovun-« que si chiede libertà; i popoli la vogliono, i grandi « non l'avversano, i re la concedono, i legislatori la « scrivono nelle costituzioni ; ma per un istinto che riusci-« rebbe un mistero, se lo Spirito Santo non ce l'aves-« se spiegato, tutti unanimi la ricusano alla Chiesa. Egli « è stabilito fra loro, che emancipando il cittadino, deb-« basi soggettare il sacerdote; che allargando la libertà « di coscienza, si debbano tenere schiave le coscienze « cattoliche; che, dando la libertà della parola, si abbia « a turar la bocca al Sacerdote, che infine, accordan-« do a tatti i corpi morali il diritto di governarsi, si « debba ricasarlo alla Chiesa. Diciamolo francamente, noi « siamo ginnti ad un' epoca, in cui tutti scutono il « bisogno di godere libertà e di concederla ad altri: Se, « non ostante questo grido della coscienza pubblica, la « libertà incontra ostacoli, se i legislatori, infedeli al « mandato ricevuto dall'opinione generale, la misnra-« no con parsimonia, e strappano da una mano ciò, « che danno all' altra, se introducono nelle loro leggi « perfide istituzioni, volete saperne il motivo? Si è per-« chè vi hanno nelle società nomini, a cui negano di « dare la libertà; e questi sono i figli di Dio, che lo « servono in ispirito, e verità. Questi esperti fondatori « di Società, non temono nè i pagani, nè i mussulma-« ni, nè i giudei, nè le mille sette protestanti, nè gl' « illuminati, nè i materialisti, nè gli atei; ma abbri-« viditi al solo pensiero di questa religione scesa dal « cielo, che tiene nelle sne mani le tavole della legge, « ove è scritta una morale, che fa guerra alle passio-« ni. e l'esistenza di un' altra vita meno acconcia a ras-« sicnrarle; si concertano, si uniscono come un solo uo-« mo, gridando a coro « Rompiamo le dighe che ci « vogliono imporre, gettiamo lungi da noi i legami, con « che vogliono incatenare le nostre mani » ( Pal. 11. v. « 3. 4. ) Eccovi spiegato il mistero. L'errore, qualun-« que siasi ha il sentimento di sua debolezza, e mol-« to più dell' ascendente, che possiede la verità, vuole « la libertà per l'errore, e l'oppressione per la Chie-« sa. » Si, vedete voi chiaramente che l'errore ha un solo nemico, la verità.

## Capo sedicesimo

LO STUDIO DELLA RELIGIONE CRISTIANA RECA TUTTI I MEZZI
PER LA TEMPORALE FELICITA', E PEL PUBBLICO BENE.

Sono già diversi anni, nei quali si trovano le socie-

tà civili agitate più dalle guerre intestine delle diverse opinioni, ed opposti partiti, ciò a dire dalla forza morale, che dalla forza fisica delle armi. In tale stato quale felicità temporale possono i popoli godere? Osservando pertanto questo disordine si vede, ch' ha l' origine nel pervertimento dell'intelletto, che fa considerare a molti, come base essenziale di qualsivoglia politico reggimento, e della pubblica felicità il dogma moderno della sovranità popolare: mentre molti altri attenendosi alla infallibile testimonianza della verità eterna che il potere deriva da Dio ( Ad Rom. 13. 2. ) non ravvisano, che in questa massima della religione il foudamento della buona politica è la sorgente del pubblico bene. Una tale verità viene dimostrata non solo dall'esperienza, ma ancora dallo studio della religione, al quale con felice fortuna sonosi applicati dotti sapienti distinti per il rango, e per il merito fra protestanti, ed hanno con la verità ottenuta la tranquillità temporale nella loro conversione, rientrando nel seno cattolico. Infatti in materia di fede non vi è alcuna conciliazione, e non si dà termine medio: la verità tutta intera in tutto il suo splendore, e senza lega può solo soddisfare il nostro cuore, essa non ammette nè il più, nè il meno nella sua eterna essenza, non può essere oscurata da veruna nube di dubbio, ed ombra alcuna di variazione.

Ecco pertanto un numero di quei Atleti illustri che banno trionfato della verità.

Il Conte Federico di Stolherg celebre letterato, dopo avere studiato a fondo tatte le comunioni dissidenti, ed i loro abili contreveristi si è fatto cattolico, ed ha inserito i motivi del suo ritorno in una assai stimata opera in 4 volumi intitolata Istoria della religione di Gesù Cristo; che si è letta con vivo interessamento dai Luterani, e dai Calvinisti.

Il Principe Ulrico de Brunswich nel 1798 motivò la sua abjura in una stimatissima presso i due partiti.

Il Baron de Stah celebre dotto, e presidente del Concistoro Luterano di Hassia Durmstad pubblicò una difesa del Cattolicismo, e fece la sna abjura nel 1766 in Parigi, e morì nol 1815.

Werner uno de più rinomati poeti drammatici d'Alemagna abjurò i principi della riforma, ma volendo espiare il suo troppo lungo errore, e più il fatale successo della sua tragedia Lutero, si dispose col silenzio e colle austerità del Chiostro a ricevere gli ordini sacri.

Il Sig. Tilt prete anglicano convertito dai miracoli del Principe d' Hohenlohe, e la sua sposa, che l'aveva preceduto nella conversione.

I dotti Schlegel, ed il Sig. Conte Seuff nscito da una famiglia primaria dell' Alemagna, con la sua contessa aposa, e figliuola.

Il Duca di Saxe-Gotha prossimo parente del Re d'Inghilterra, pregò Iddio in Roma nel 1817 nella Cappella Irlandese di S. Patrizio. Il Sig. Paolo Latour pastore della Chiesa protestante di Bordes, e presidente della Concistoriale Chiesa di Mus d'Azil, e che aveva fondata la Chiesa prima protestante in Tolosa fece l' abjura nel 1822.

Il Sig. Gaches giudice d' istruzione, Magistrato distinto della Corte reale di Nimes;

La Signora di Saint Hippolite, e le sue due figlie di somma considerazione, che soggiornavano a Montpellier: Il celebre Carlo Ludovico D'Haller membro del consiglio Sovrano di Berna fecero la loro abiura.

Lo stesso fece M. Pietro de Joux de la Chapelle, e il figlinolo segnì il sno esempio nel 1825 a Parigi.

Nel 1832 fn ordinato in Roma sacerdote il Sig. Giorgio Spencer figlio di Lord Spencer già da due anni fatto cattolico.

Nel 1836 il Sig. Prerce Con nolly curato protestante di Natchez in America si porta a Roma, e fa la sua abjura degli errori della sua setta.

Madama Luigia Teresa Hartwel animata dalla sua genitrice convertita prende l'abito religioso di S. Teresa di Roma.

Nel 1839 nn Vescovo Nestoriano fa l'abjnra con 6000 diocesani presso il Patriarca Isaia Caldeo.

Il Principe Alberto duca di Sassonia Cobnrg-Gotha nel 1839 si è convertito alla Religione cattolica.

Nel 1840. Tre figliuoli del Sig. Roteschild sono stati battezzati e cresimati dal Vescovo di Versaglia nella Cappella sua particolare.

Nel 1844. Il Sig. Dormand di Vaud in Svizzera, il maggior Zeerleder in Berna abjurarono il Zuinglianismo.

In detto anno a Noyer un giovane nipole di un Arcivescovo Anglicano abjura l'errore nella Cappella di Hotel dieux. Federico Hurter di Sciaffusa in detto anno abjura la sua setta, e lo stesso fecero quattro suoi figliuoli.

Tanto fece il Dottore, e Professore Guglielmo Binder di Luwigsburg in Wirtemberga autore dell' opera « Il Protestantismo nella sua dissoluzione.

Il Sig. Arturo Frank ha abjurato in Prussia, e a Potsdam il Sig. Capitano de Rocder.

Il Dottore Newman celebre nella Università di Oxford, il Sig. Oateley Saint-John, Watker sono divenuti Cattolici.

Russell rettore di Bonefield, la sua sorella, ed altre persone di Elton hanno abjurato i loro errori.

Sembra pertanto in tutte le classi della società in Francia, in Inghilterra, in Alemagna, in Svizzera operarsi nel partito protestante una specie di rivoluzione, che mirabilmente concorre al trionfo della verità. Si è reso troppo manifesto quel detto, che l'abisso richiama un altro abisso; che il Luteranismo ed il Calvinismo sono scomparsi dal continente, che il Socialismo è subentrato al posto loro, e a questo nel cuore di molti è succedato il materialismo, e l'ateismo, che ambedue questi mostri riuniti hanno prodotto a nostri giorni quella spaventevole rivoluzione politica, ch' era stata da tre secoli indietro concepita dalla rivoluzione religiosa, e finalmente queste due rivoluzioni minacciano a sovvertire da fondo a cima tutto l'edifizio sociale, se non si torna alla unità della fede. Non è maraviglia, che molti ottimi, e candidi talenti hanno bene tutto ciò conosciuto, colla superiorità de' loro talenti, e nobiltà di animo, ed hanno pubblicata la loro confessione di alta importanza; e l'amore della verità, e la rettitudine del cuore ha potuto strapparla dopo due secoli in favoro

della Chiesa catolica Romana dalla bocca di tanti illustri Sapienti. Quindi non sono state giammai così frequenti le conversioni, nè sì rimarchevoli come a nostri giorni. Disso il Sig. De Ilaller, migliaja mi hanno preceduto, e migliaja mi seguiranno ancora. L'esperienza giornaliera conferma questa asserzione.

Con quanta ragione, e zelo religioso il dotto Vescovo di Fossombrone Mons. Ugolini ha mostrato, che una società civile veramente cristiana ha in sè tutti i vantaggi per una felicità temporale, e sono: Sodezza dei principj, facilità de' mezzi, purezza dei fini. (Fossombrone 1837. / Quindi finchè collo studio della religione il vero non si è fatto strada in tutte le menti per mezzo della persuasione, e del convincimento, non potranno risultare alla società i vantaggi della religione, e la tranquillità pubblica. Possono in vero le armi contenere colla forza l'audacia dei ribelli, che ridurre vorrebbere alla pratica l'erronee loro teorie, ed invece di mantenere la quiete pubblica, sanno piuttosto conservare una apparente tranquillità: e quelli che hanno da Dio ricevuto il diritto, o per dire meglio l'obbligo di portare la spada, a Dio renderanno conto di averla lasciata irruginire nella vagina, o per timore, o per debolezza, non meno di averla giustamente snudata. Ed in tal modo viene lasciata tutta la libertà, e privativa di pubblicare tutti gli errori, che i nemici vogliono spargere nella moltitudine. Eppure i Romani nelle tenebre del paganesimo fecero leggi sublimi ispirati dall' amore delle virtù morali. Il pensiero per esempio di stabilire il ministero dell'altare con un ordine di vergini, come il più proprio per procurare colla loro innocenza i favori del Cielo; di porre il lavoro, e la povertà nel numero

delle virtù, come istrumenti più efficaci della purità de' costumi: di osservare la loro parola inviolabilmente , la buona fede per fondamento della politica, e del commercio, tutto ciò attrasse anche il popolo Santo alla loro alleanza. (Math. 8.) Chi non è peranaso, che la forza dell'arme non convince l'intelletto, nè risolve la volontà: essa domina l'esterno della Società, ma non ne penetra l' interno. Anzi col trascorrere degli anni scema questa forza, se i governi non impediscono, e vietano i mezzi, che si usano per ispargere gli errori, per rendere inntile quella forza, che dipende dalla fedeltà delle braccia, cui quelle sono affidate; la quale nasce soltanto dal convincimento, e dalla persuasione. E dove sorge il dì del cimento, guai a quelle nazioni, a cui i monarchi confidandosi unicamente nelle molte bajonette de' loro Soldati, avessero con una indifferenza funestissima permesso, che queste divenissero intelligenti.

La rivoluzione di Luglio del 1831 in Parigi fu vittoriosa perchè le soldatesche di Carlo X. non bene furono commandate in quei giorni calamitosi; mancarono ai loro doveri, e ai loro giuramenti. Per questo ottennero gli encomi dei ribelli vincitori, e fra gli altri il giorpale dei dibattimenti s'immaginò di chiamare intelligenti le bajonette, che risparmiarono gli aggressori. Questa assurda frase ottenne la celebrità poco lusinghevole per il suo inventore. Pertanto un nuovo scritto periodico, che venga intrapreso (perchè questo più di qualnnque altro genere di stampa influisce sopra la moltitudine ) deve attirarsi l'attenzione a chi non resta straniero affatto a quella intestina guerra sociale, che accennammo, o come il moderno linguaggio ama dire, il movimento dello spirito pubblico. Questo sia un giornale unico, e colle pure notizie del giorno.

Un provido Sovrano deve vegliare nella sua sapienza, che non devono gl'innoceuti studi servire di velo alle malvage dottrine, anzi tanto più pericolosi essere i maestri dell'iniquità, quanto più sono ipocriti di letterario sapere. E con quanta facilità riuscirà di persuadere, e convincere l' intelletto dei popoli cristiani, mostrando solamente ai medesimi collo studio della religione i loro doveri, e le loro obbligazioni, che oltre al tendere ad un fine felice eterno, anche ridondano colla osservanza alla tranquillità, e felicità sulla terra a vantaggio della società cristiana. Il divino Istitutore ha voluto colla sua bontà somministrare tutti i mezzi per persezionarci sulla terra per la salute eterna, e per godere la vita presente tranquilla e socievole. Conviene por mente a secondare tutti i mezzi, dalla divina provvidenza proposti per la felicità de' popoli e della loro tranquillità pubblica, e togliere tutti gli ostacoli, che possono frapporsi per giungere al desiderato fine.

Siamo pertanto in circostanze, che dobbiamo far rinascere la comunione dei primitivi cristiani, colla quale
chebe principio la monarchia sacerdotale, la quale benchè in essa non si riconosceva potestà alcuna temporale ( che oggi possiamo chiamare monarchia Pontificia )
la natura sua era tale, che presenta ai poveri, e agli
umili un riparo contro l'oppressione, e la violenza, nel
tempo stesso che conserva l'obbedicurza ai legittimi sovrani, e li mette al sicuro delle popolari insurrezioni.
Monarchia ammirabile per il principio divino, che la stapilisce, ch'ò quello del disinteresse, e della rinnuria a
qualunque vantaggio temporale; ben lungi da sottomettere le nazioni ad uno scettro uniforme, e pesanto di
uno solo, essa manticne l'indipendenza respettiva degli

stati, e lascia a ciascuno la forma di governi che più oli conviene. La spirituale podestà offre all'universo la verità, e la bellezza morale, e la beltà politica, la riunione di diversi popoli. Dove dunque meglio possiamo trovare tutti i mezzi per la felicità temporale, e delle società de' popoli? In tal modo la podestà spirituale assisa stabilmente sopra inconcussi fondamenti gettati dai Santi Apostoli, e sostenuti dall' unità della fede, fortifica in tutti i cuori l'amore dell'ordine, l'obbedienza religiosa alle leggi, e all' autorità temporale sempre precaria senza l'appoggio della religione; ne siegue la purità delle credenze, la santità dei costumi, la pace e la tranquillità dei popoli, e dei governi. Che se studiata con delicata analisi l'anatomia del corpo umano è divenuta secondo l'espressione di quel grande genio, un Inno al Creatore; quanto più uscirà armonioso l'analisi anatomico del corpo sociale, e della più perfetta, e nobile fra le società, la società divinizzata!

Veniamo ora all'esame del nostro assunto. Lo studio della verace religione contemplato nella sua generale noziona abbraccia ogni elevazione della mente a Dio mosa dalla fede, animata dalla carità, ajutata dal sacrifazio, e dai sacramenti, guidata dall'autorità della Chiesa, e diretta principalmente al conseguimento di una sopramaturale eterna felicità per mezzo di opere sante. Ecco in pochi cenni l'idea dello studio della religione cattolica, la quale forma nel cuore del popolo fedele un abito di spirito tranquillo, e per conseguenza felice. Chi dunquo non ravvisa quanto immenso sia il divario della società di una religione eterodossa dalla verace, in cui la certezza, l'amore sono i principi per il Cattolico di attività, riti esterni, ed autorità ordinatrice foa-

damenti di unità, della eternale bestitudine, alla quale il Cattolico aspira, e principio di generosità, e di total sagrificio dei meschini interessi della terra? Non è quindi chiaro, che possano mancare gli effetti felici per le società civili; e che la volontà dell' uomo non sia consentame a mettere in esecuzione? E con ragione un Legista Anglicano diceva « Ottime sono quelle leggi, le « quali senza bisogno di vigilanza di sanzione, d'insi-« stenza da se stesse, per così dire, si eseguiscono » / Bentham Quares ).

Infatti tutte le dottrine morali che si propongono nella civile società sono prive di affetto, e senza sanzione efficace, lasciano l' uomo gelido ed inerte. Mentre l'arte dei legislatori debbe essere, dice Sacy, non già di volere che si faccia, ma di fure che si voglia. Quindi nella religione cristiana sono legati tutti i vantaggi sperabili degl' individui all' uso di mezzo che promove la felicità, e la tranquillità temporale. Tale è la crcdenza del Cattolico. Lo studio del Cattolico è in atto perennemente di coltivare senza avvedersene la civiltà, e tranquillità della società, perchè pensa ai suoi più cari interessi. Da Dio chiede il suo regno, implora pace per sè, vita ai suoi, sostentamento, e difesa, tregua d' avversa fortuna, scampo dai pericoli, rimedio alle infermità: e chi è che non sia animato a tali desideri continuamente, a così lavorare per la perfetta trangnillità sociale, e secondare la divina Provvidenza, che vuole il bene della civile società? Ma potrà credersi una perfetta società composta d'individui imperfetti, che non appartengono alla verace religione? In questa sarà imperfetta la vigilanza, o molto debole, como nel Medio Evo, o soverchia cd oppressiva, come in molte società antiche e moderne. La natura guidata dalla sapienza iufiuita ha supplito a tale difficoltà uella società domestica, ch' ella stessa ordinò, dando ai conjugi l'elezione scambievole, e il diritto, e il dovere dell' educazione, e rendere gl' individui atti alla pubblica associazione, ma i mezzi maucando, il mezzo dell' unità specialmente, seuza la quale uon si dà società civile perfetta. E potea la società senza tiranuia dominare lo idee, e gl' interessi diversi dell' uomo? La sola religione cristiaua è capace di comandare cou la sua infallibile parola autorevole. E la Chiesa è la vera educatrice dei popoli, i quali formano la società civile, e tranquilla. Una prova è chiarissima, che ci presenta lo stato dell' Inghilterra è quello dell' Irlauda. In questi due regni l'educazione è diversa assai. Non ostante, che la fisica condizione delle classi povere è a un dipresso la stessa iu Inghilterra, ed ju Irlanda, ma che nel primo dei due paesi l'estrema miseria ha per risultato l'abbrutimento, e la degradazione morale, di quei che ne soffrono; mentre che nel secondo lascia essa sussistere, e sembra anche sviluppare alcune fiate l'elevazione dei sentimenti, la generosità del cuore, e la pratica delle più rare virtù. Nella gran Brettagna l' educazione de' figli del popolo è abbandonata a' mercenari presi all' azzardo sprovveduti di tutte le qualità uecessarie per riempire la loro missione. Dal cauto opposto l' educazione del popolo Irlandese trovasi generalmente uelle mani del clero, o sotto la sua direzione. E con l'insegnamento si occupa il clero per l'esercizio delle pratiche religiose. Quiudi risulta la cagione di una immensa superiorità morale delle classi povere dell' Irlanda a fronte a quella della gran Brettagna.

Inoltre lo studio della religione cristiana dirige il fedele all' acquisto dell' ultimo fine, e alla giustizia per cui si ottiene. Al contrario l'infedele, idolatra, il giudeo carnale tende al bene temporale. Il primo col suo studio vede la caduta del primo padre fonte di colpa, e di sciagure, e la debolezza delle proprie forze, e la pietà di Dio riparatore, e la grazia con che ci conforta, e la necessità di sua cooperazione, e quel premio ultimo; che corona le sue vittorie. Tutte verità cattoliche appoggiate alla fede, e alla verità della divina rivelazione. Ma già sappiamo, che un moderno genio filosofico mi potrebbe dire, che la filosofia non consiste nel credere per antorità, ma discorre per ragione. E chi può negare l'esame, che fa il cattolico della verità della rivelazione, e cavato dalla ragione, ch' è la medesima, che lo conduce alla fede? Quali beni per la società civile, e per la tranquillità de' popoli il dovere, che stringe all' obbedienza verso il Creatore, la necessità di un Dio, che soccorra la debolezza dell'uomo cogli esempi del vivere, col magistero dei precetti, nel conforto della grazia; o di queste verità ne partecipa facilmente il volgo.

Qual maraviglia dunque, che in tutto il suo culto la Chiesa porti l'impronta di una universalità come l'indica il nome? Vedete la sua gerarchia, ella tende a dominare tutta la terra spiritualmente, ed a perpetuarsi nei secoli: udite i suoi canti, temprati tre o quattro mila anni fa sulle cetre del re profeta, o sulle labbra delle donne d'Isdraello alle sponde dell' Eritreo, esso echeggiano ogni giorno sulle più remote pianure, e spiagge ove spunta, o tramonta il sole, ripetute in una favella universale da tutte le lingue cattoliche. Ai sacramenti, che clla amministra va unita l'una universale società, fuori

di cui essi mancano: essa alle sue pompe invita anche da' lidi remoti e i suoi figli, e i suoi seguaci; ed in secoli ancora semi-barbari la solennità del giubileo realizza a niè del pastore universale una perfettissima unità di tatti i popoli conosciuti raccolti ad osseguiare il primo loro fondatore. E questa universalità viene legata con vincoli più gagliardi, che stringer possano gli nomini intelligenti, e valenti; oude ebbe a dire il savio, che la Chiesa de' giusti figlia della sapienza divina è costituita nella sua pazionalità dall' obbedienza, e dall' amore. Obbedienza, che si stende a riverire come maestri tutti i membri di una gerarchia vastissima, e indefettibile, fuori della quale dipendenza niuno è cattolico, e che legando i cenni di essa, non solo le opere, ma le coscienze e gl' intelletti, rende impossibile al suddito non solo il ribellare, ma persino il tergiversare, ed infingersi. Amore, che prescindendo da ogni ragione persuade o sia domestico, o civico, o nazionale individno, riguarda principalmente per sua essenza quei motivi universalissimi di amore, che tutto abbraccia il genere umano, benchè in questo siano amici, o nemici, e persecutori. Questo è quel sentimento del cuore umano naturale fondato sopra l'ordine primitivo della natura dalla nostra religione perfezionata. Questo sentimento dice S. Agostino sulla fede della storia, che la prima volta, che s' intese a Roma pronunciare sulla scena quel bel verso di Terenzio:

Homo sum; humani nihil a me alienum puto:

Jo sono un uomo, ed io non posso considerare nè la persona di un altro uomo nè i suoi interessi come stranieri , si sollerò nell' Anficiatro un appliauso generale. Tutti reptarono sensibilmente commossi, inteneriti, e penetrati. Quale è mai questa società politica, e civile, che non si abbia a considerare perfettissima? Più gli uomini diventano capaci di associazione religiosa, più diventano della politica. Togliete al genere umano l' universale vincolo religioso, e trovate se potete altro legame. Io per me non posso comprendere società senza unione, nè unione senza vincolo, nè vincolo d'intelligenti senza verità, nè verità perfetta senza certezza infallibile, nè certezza infallibile fuori della vera religione; io dico, non veggo società universale fuori della vera religione, e perciò l'apice della perfezione sociale, non saprei ravvisarlo nella politica società, se non in quanto ella è un innesto della società religiosa. Quindi si conclude chiaramente, che la religione cristiana è mezzo efficacissimo a formare la perfezione della società, ed è il mezzo insieme a formare la società politica tranquilla, e felice sulla terra.

Per altro vi sono crudeli nemici da combattere, cioè le passioni ribelli, le quali sembrano nate per la disgrazia del genere umano. Ma la religione pone a loro una barriera nell' ordine nolitico, e civile. Pertanto il bene della civile società risulta principalmente dall' attività degl' individui. Chi può negare essere la società religiosa più attiva assai d'ogni altra nell'ordine sociale? L' uomo irreligioso tende essenzialmente all'individualismo, e le operazioni dell'individualismo sono necessariamente incostanti come gl'interessi, fuggevoli come l'individuo, avare come l'egoista. Questo egoismo distrugge insieme l'idea dei più belli sentimenti dell'anima, e quelle belle inclinazioni del cuore le più necessarie alla conservazione della società. Cosa diverrà la sincerità, se non si dice che ove si trovi il suo conto? Cosa diventerà la buona fede negli affari, se non si mantiene la parola fuor solamente, che

quando l' interesse lo vorrà permettere? E la religione se il piacere ne sia la misura? Quindi è cimentata nella società la nostra unione, la liberalità, la riconoscenza. l'amore del pubblico bene. Al contrario l'attività degl' individni cristiani della società religiosa mirando principalmente alla vita eterna, e riguardando le ricchezze temporali qual mezzo di conseguirla coi benefici compartiti ai bisogni di ogni sorta, resta incitata da un canto all' acquisto delle ricchezze e dall' altro a usarle in pro altrui. Così s' intende delle scienze ed arti utili. e l'attività della medesima per diffonderle in vantaggio della società, d'onde derivano le ricchezze sociali. Or che la società cattolica, anche riguardo al temporale, possieda questa attività in sommo grado mirabilmente, senza interesse, instancabile, perseverante, ella è sentenza ormai non pur de' Cattolici, ma eziandio de' miscredenti.

Ma quello, che mirabilmente è sorprendente di vedere, che anche gli antichi filosofi colla sola scorta della ragione naturale conobbero la necessità della buona morale pei popoli, che vogliono godere la tranquillità e felicità temporale. Seneca così dice ( De otio sap. c. 30) « Dnas animo respublicas complectamur » ---- Consideriamo pell' universo come abitanti due repubbliche grandi; una immensa, e veramente pubblica, quella che abbraccia tutti gli esseri socievoli, Dio, e gli uomini. L'altra più limitata nel sno giro, quella ove la Provvidenza ci ha, per così dire, ascritti, e incorporati colla sorte della nostra nascita. Ed in questo punto di vista, tutto l' erdine de' miei doveri si presenta al mio cuore sotto la forma la più amabile, io li vedo, io li voglio eseguire. E primieramente in quella repubblica universale, che abbraccia tutti gli esseri socievoli Dio alla testa, io vo-

glio d' ora innanzi rappresentarmeli continuamente al di fuori di me, al di dentro, e per tutte le parti vegliaudo notte e giorno sopra i miei discorsi, sopra tutti i mici passi ( De vita beata c. 3. ). Nella repubblica geuerale degli uomini, uou dimenticherei giammai che io sono uato per loro, reudeudo anche grazie all'autore della ustura, di una sì gloriosa destinazione di avermi fatto per tutto il mondo, e tutto il mondo per me. In uua repubblica particolare ove la Provvidenza mi ha posto nel moudo, io uou avrò niente per me, che non sia aucora dei miei coucittadini. Seuza ambizione, senza invidia, io vorrei loro le terre, coll'abbondanza, col medesimo piacere che le mie proprie, ed io riguarderei le mie cose, come una cosa comune, dalla quale io uon riserberei che la sollecitudiue per farla ridondare a loro profitto. Sopra tutto sarei in guardia di ogni spirito di lega, di setta, e di partito: io nou mi attaccherei senza riserva uè a tutti gl' interessi, uè a tutti i sentimenti di alcuna società, ben meno di alcuna persona particolare. Attaccarsi egualmente gli uni all' esclusione degli altri, questo non è unione, nè concordia : è una fazione, una cabala. Nel commercio ordinario della vita civile, sensibile all'amicizia, incapace di odio, compiacente pei miei amici, iol sarò sempre pronto a fare il primo passo, o per unirci cou più vigore o per riunirci più proutamente (De otio sap. c. 30.). Nel luogo più secreto della mia casa riguarderei tutto ciò che io fo sotto gli occhi della mia coscienza, come se avessi tutto il pubblico per ispettatore. Padrone dei miei seusi, io mi guarderei beue di dividere con loro il comando del mio cuore. Sono io dunque per essere schiavo del mio corpo? Nella critica circostanza di conservare un suddito ribelle, io penserci meno a soddisfare i suoi desideri, che nd appagarli, giammai a satollarli. (De vit. Jetata cap. 20.). Laborisco sed instancabile io lo sottometterei ai più grandi travagli, sostenendolo nella sua debolezza col mio coraggio. E quando la Provvidenza mi verrà a richiedere la vita, che mi ha dato, io procurerei con il buon uso dei doni suoi a renderle migliore quello, che ho ricevato, prendendo per testimonio tutto l'universo, che se non sono stato alfatto virtuoso, ho almeno amato la virtu, che ho io riempito i miei giorni di occupazioni utili, e che conservando la mia libertà, ho sempre avuto sollecitudine di rispettare quella degli alti ».

Ecco i sentimenti di un filosofo pagano, che non ebbe altra guida, che il buon senso naturale, ed ancora molto oscurato dalle tenebre del suo secolo. Quale deve essere la nostra idea con i lumi infinitamente superiori a quelli della filosofia pagana? È vero che non dobbiamo considerare gli uomini specialmente cristiani come devono essere: ma come sono realmente, poichè gli stessi filosofi pagani coi loro costumi, ed azioni smentivano le loro ottime massime. Questa è la malizia, e l'arte de' nosfri moderni politici, i quali con belli progetti sconvolgono le società, e i governi legitimi con considerare gli uomini come devono essere, e non come sono in realtà, e con tale arte ingannano la moltitudine sempre inclinata alla novità, e libertà; non v'è che l'esperienza che possa disingannarla. Al contrario la verace religione quanti ed efficaci ajuti non somministra al fedele di buona volontà? Onante pratiche religiose da osservarsi, quanti sagramenti, e grazie, che giovano al bene pubblico, e alla temporale felicità? Non è tutto questo da moderni politici trascurato, e rifiutato? Ma senza tali aiuti come può esservi pace ed unione nella società per la varietà degl' interessi? All' opposto l' uomo cristiano deve considerarsi destinato al governo di un corpo per dominare sopra i suoi sensi, per comandare alle vane passioni, per regnare sopra i suoi appetiti, in una parola deve rappresentare la persona di un re sopra la terra; ed in tal modo non sarà un utile individuo nella civile società? L' idea di una società religiosa è simile ad una fabbrica materiale, in cui le pietre di una volta si stripgono insieme mentre contrastano; ma la ragione dello stringersi è la gravità, che tende a congiungere, e la robustezza dei fianchi ove sono rinserrate. Non vi è difficoltà che nelle civili società vi è la varietà degl'interessi: ma gl'interessi sono subordinati alla tendenza verso l' ordine, ch' è centro dell' intelligenza, e fiancheggiati dalla legge divina, che n'è la regola, e loro impedisce di svariare. Dunque la religione cristiana ha la forza di fare rispettare l'ordine e la legge, quando porge un limite agl' interessi. Dunque con verità possiamo concludere, che bisogna attendere, che sia osservata la religione cristiana dai popoli, i quali con essa goderanno tutti i vantaggi per la temporale felicità, e pubblico bene.

## Capo diciassettesimo

COLLO STUDIO DELLA RELIGIONE SI VEDE L'ORIGINE DEL DOMINIO TEMPORALE DELLA CHIKSA ROMANA.

Contro il dominio temporalo della Chiesa Romana si è voluto pubblicare fatti contro la verità della storia per atterrare la validità della donazione celebre di Carlo Magno. E da chi? anche da quelli, che a nostri giorni avevano ricevuto segnalati benefici dal governo Pontificio. Questi medesimi ebbero la temerità di proclamare, che il Sommo Pontefice, allontanatosi da Roma per la sua sicurezza, era decaduto per diritto, e per fatto dal possesso del dominio temporale dello stato della Chiesa Romana. E chi emano una tale sentenza? Quelli medesimi, che avevano usurpato un tal dominio, i quali con una usanifesta contradizione erano gindici, e parte.

Ma reca grande stuporo a tutti, che si rammentino i fatti di Carlo Maguo, e si oscurino, e stravolgano in maniera i sentimenti di uu si grande Imperatore verso la Chiesa, che quelle cose medesime, che consta avere esso operate mosso dall'egregio suo zelo per la religione cristiana, dalla sua grande pietà verso il Principe degli Apostoli, dalla sua divozione verso la Chiesa Romana si torcano adesso in un senso affatto contrario di nrovina, e distruzione del dominio temporale della Chiesa medesims.

Noi per altro parliamo di materie, le quali sono di pubblica autorità, e confermate dal cousenso di tutti gli storici, e delle quali fanno autentica fede antichissimi. e contemporanei monumenti. Infatti mentre nell'ottavo secolo incrudeliva per la perfidia di Leone Isaurico l' eresia degl' Iconoclasti, e mentre le armi dei Longobardi recavano la desolazione per tutto senza che alcun soccorso notesse sperarsi dagl' Imperatori; è cosa maravigliosa di vedere con quale impegno, con quale diligenza, con quale sollecitudine provvedessero i Romani Pontefici alla salvezza dei popoli. Questo è ciò che con fortunata rinscita operarono e Gregorio II. e Gregorio III. e Zaccaria nomini santissimi, erigendosi in mnro di bronzo in difesa del suo popolo. Prima essi si diressero agl' Imperatori d' Oriente colle ammonizioni, affinchè desistessero dalle crudeli persecuzioni contro i Cattolici, eccitate ner dilatare l'eresia degl' Iconoclasti; pregarono quindi, che fosse conservata salva ed intatta ai popoli d'Italia la religione; che si ponesse un freno alle crudeltà degli Esarchi; che con temporali sussidi, e con providi regolamenti fosse liberata l'Italia dalle incursioni de barbari, e specialmente dai Re Longobardi. Queste giustissime rappresentanze de' Sommi Pontelici trasmesse agl' Imperatori d'Oriente, non ottennero alcuno effetto, anzi più aspre divennero contro i Cattolici le crudeltà; e gl'infelicissimi popoli dell'Italia furono per una indolenza debole abbandonati alla tirannia de' Longohardi.

Quindi accadde, che i Romani Pontefici si applicarono a procurare con tutto l'impegno la tranquililità dell' Italia; d'onde segui, che in Roma, e presso i popoli stessi dell' Italia fosse rispettata l'autorità de' Romani Pontefici più di quella degl' Imperatori d' Oriente, i quali arevano lascaita la Sauta Sede, e le Provincio del-

l'impero in preda delle devastazioni nemiche. Così prima i Romani, e poi le altre città si sottomisero per vonotà spontanea alla podestà della Chiesa, l'autorità della quale per questa ragione maravigliosamente accresceadosi in seguito della soare, o mite dominazione del sommo Pontelico, il quale giudicava essere obbligo del suo
officio di stringere trattati di pace, allontanare la guerra, difendere le città attaccate, ricuperare le perdute,
respingere i nemici, ed in tal guisa non di nome solamente, ma di fatto ancora godevano i diritti di sovranità per provvida disposizione di Dio sepientissimo; il
quale ricomprò col proprio sangue la sua sposa, e la dotò del suo spirito, la fregiò di doni celesti, l'arricchi
di beni terreni ancora. (S. Bernard. Epiti. 244.)

Ma sovrastavano ancora all' Italia per parte dei Principi Longobardi, accaniti contro la religione, e la Pontificia dominazione, mali ogni giorno più gravi, per rimuovere i quali Stefano III. si recò alla città e corte di Pipino padre di Carlo Magno, chiedendo, che umiliasse l'insolenza di Astolfo, da cui tutta l'Italia era desolata, e lo costringesse alla restituzione di quelle Città, e Provincie / Anast. Bibl. sect. N. 35, 245. /. Era già da lungo tempo che le governava, e difendeva, e tante volte aveva profuso i tesori dei romani Pontefici per la loro salvezza, tante era stato sul punto di perdere la propria vita, e l'aveva volnte sottrarre dalla tirannia. ed impero de' Longobardi, e come spettavano al Romano Pontefice, lo stesso Pontefice le ripeteva: Poichè ne aveva retto il timone dopochè l'Imperatore aveva interamente abbandonato ogni pensiero relativo all' Italia. ( Tomassin. 3. part. de Benef. lib. 1. c. 29. N. 6. )

· Pipino il quale si era tutto dedicato alla conservazione della religione, ai diritti della Chiesa Romana colla sola mira, che avesse il Principe degli Apostoli ciò. che a lui era per giustizia dovnto, / così Héer. Rhem. Op. ad Adrian. Pap.) entrato in Italia ricuperò le città, e le provincie occupate da Astolfo, prese di queste il possesso, e le restituì a S. Pietro con amplissima donazione, e le accrebbe, le confermò, e promise di non mai ritoglierle. E così avvenne che la Chiesa romana ebbe coll'esarcato di Rimini, Pesaro, Sinigaglia, Osimo, Jesi, Ancona. Fano. Montefeltro, Urbino, Cagli, Gubbio, ed altro circonvicine Città, alcune delle quali in quel tempo erano comprese sotto il nome di Pentapoli. Ed avendo l' Imperatore d' Oriente spedita a Pipino una illustre ambasciata per ripetere quelle Città e Provincie, come appartenenti all'Impero Romano, espose in risposta lo stesso Pipino nel seguente tenore « che in nessun con-« to soffrirebbe, che le medesime città fossero in qualsi-« voglia maniera sottratte alla potestà di S. Pietro, e « alla dominazione della Santa Sede, e Chiesa romana e a del Pontefice » ( Anast. Bibli. sect. 51. Pagias ad 285. N. 2. / Affermando ancora con giuramento, ch' erasi spesse volte cimentato alla battaglia, e ciò non l'aveva fatto per servire alcun uomo, ma solo per amore di S. Pietro, e per implorare il perdono delle sne colpe, asserendo, che niun tesoro per quanto fosse prezioso, avrebbe la forza di togliere ciò, che aveva a S. Pietro una volta offerto. / Tomassin. in 8. seet. de Benef. lib. 1. cap. 28. N. 6. /

Imitò il figlio Carlo la pietà del genitore Pipino, confermò la donazione, e la depose colle proprie mani sopra il corpo di S. Pietro, promise con terribile giuramento di confermare tutti i dominj, i quali aveva tolto alla nazione de Longobardi e dati allo stesso Apostolo, a cui si riconoscera appartenere per diritto, come scrive Adriano Papa a Costantino Imperatore in una lettera, la quale fu letta nel settimo sinodo ecumenico (Anast. Bibl. lose. ci.). Molti altri anche sono i documenti, obe potrebbero prodursi, e nei quali apparisce di essere dati dalla liberalità del re Pipino, e dall' Imperatore Carto Maguo con nomi ambedue di restituzione, e di donazione (Ennius Praf. ad Chr. N. 2. seq.), e così con tutta ragione protestavano, cho alcuni luoghi essi restituivano, e daltri donavano.

Ma è inutile il diffondersi più lungamente in fatti, i quali fanno fede , e sono manifesti anche agli stessi autori eterodossi, e comprovanti. Non si può ciò non ostaute passare sotto silenzio essere stata sì grande la pietà, e la divoziono di Carlo Magno verso la Chiesa romana, che in quell' Istrumento o Testamento, da Ini fatto nella Villa di Teodone per la divisione del suo regno ai suoi figliuoli, non fece alcuna disposizione intorno ai beni donati a S. Pietro, sì perchè l'eleggere l'Imperatore era solo diritto del romano Pontefice, sì perchè giudicò una enorme scelleraggine di ritogliere a S. Pietro i paesi ad esso donati. Per la qual cosa parlò nello stesso strumento ai suoi figliuoli in tal modo. « Co-« mandiamo sopra tutto agli stessi tre fratelli, che as-« sumino insieme la cura, e la difesa di S. Pietro, che « fu assunta una volta dall' Avo nostro Carlo, e dal re-« Pipino nostro genitore, di beata memoria, ed in nl-« timo da noi; s'impegnino a difenderlo con tutti i « mezzi dai nemici, e per quanto a loro appartiene, « e la ragione lo richiede, gli facciano avere ciò

« che a lui spetta per giustizia » / Baron. Num. 206. XXIV. )

Anche Lodovico Pio approvò con un suo diploma questa donazione medesima, nè riservò, nè a sò, nè ai suoi successori in questi l'noghi aleuna parte, o potere di disporre, o giudicare, di sottrarre, o diminuire, e solo raccomandò ai suoi figliuoli la cura, e la difesa di S. Pietro colle medesime parole di quelle, delle quali si era servito Carlo Magno nel suo testamento.

Non può negarsi, che grandissime sono state le ob bligazioni dalla Chiesa romana contratte con catae beneficenze ricevute dai Principi della stirpe de' Carolingi, poichè per opera loro fu restituita, ed accresciuta, e con perpetua donazione confermata la potestà temporate del romano Pontefice insieme con i diritti di sovranità, dei quali sono essi in possesso. Ma neppure questi a vicenda mancarono mai a nessun' officio di grande corrispondenza verso di loro, che anzi li ricolmarono dei più segnalati favori.

Pipino fu il primo ad essere chiamato Be de' Franchi dal Pontefice Santo Zaccaria, e da esso decorato del titolo di Re Cristianissismo. Carlo Magno fu il primo ad essere innalzato Imperatore d' Occidente con rito solenne da Leone III; e ad esempio di lui Lodovico II. da Leone IV. ed altri molti, in guisa tale che non regnavano i Re de' Franchi, nè si chiamavano Imperatori se non quelli, che col sarco Crisma fossero stati unti dal romano Pontefice, come scrisse Lodovico II. a Basilio il Macedone Imperatore d' Oriento (Baron: an. 871. N. 59).

174 Non posso qui omettere una riflessione ottima del celebre Conte di Maistre « I Papi ( egli dice ) regnano « temporalmente sino dal nono secolo; non si troverà di-« nastia sovrana che abbia più rispettato il territorio « altrui, e che abbia mostrato meno avidità di aumen-« tare il proprio. Non si può osservare senza la più « grande ammirazione, che nei tempi della loro mag-« giore influenza, non v' è stato tra i Papi un solo usnra patore. Non v'è che la Santa Sede, cui sia stato ria serbato l'onore di possedere al presente quello che a possedeva già sono dieci secoli. I Papi sono divenuti « sovrani senza avvedersene per mezzo di successive do-« nazioni, e parlando esattamente loro malgrado. Una « legge invisibile innalgava la sede di Roma, ed il Capo « della Chiesa universale nacque sovrano, dal palco dei « martiri sall sopra un trono, ch'era a lui stesso naa scosto, e che si annunciava sino dalla sua origine, « per non so qual atmosfera di maestà, che partiva dal « trono di S. Pietro, e che lo circondava senza vernua « umana ragione conoscinto. Una mano invisibile esc-« ciava dalla città eterna gl' Imperatori d' Oriente per « donarla al Capo della Chiesa eterna. »

Il Supremo Gerarca ora è considerato sovrano indipendente di un gran territorio, che si estende da Ostia a Civitavecchia sopra il mare Mediterraneo sino al mare di Ancona inclusivamente alle estremità del mare Adriatico: oltre che deve osservare il sno carattere spirituale come Vicario di Gesù Cristo Padre de' fedeli, capo visibile della Chiesa Apostolica in virtù delle promesse del sno divino Salvatore. Fu trovato hen fatto di dere al capo visibile di tutti i Pastori della Chiesa universale una indipendenza territoriale, un pacse essenzialmente consacrato alla religione, ove tutte le potenze cristiane rappresentate, potessero discutere liberamente per mezzo dei loro Ambasciatori sopra un territorio neutrale le grandi questioni relative alla disciplina ecclesiastica dei loro stati. Sistema felice di una libertà veramente evangelica; che se non vi fosse, sarebbe desiderato, che si facesse.

Finalmente per terminare questo Capo, addurremo l'argomento più valido in difesa della sovranità della Chiesa romana ne'suoi dominj, ed è il lunghissimo pacifico possesso di dieci, e più secoli, che nessuna potenza della terra è possibile, che produca. Se questo titolo di lunghissimo possesso è sacro presso futti i popoli, e presso tutte le nazioni, non potrà valere, e giovare alla Chiesa romana? È vero, che la violenza potrà toglierlo, ma la divina Provvidenza, dalla quale deriva, e lo ha mantenuto e conservato, può rivendicarlo, come a nostri giorni è accaduto manifestamente. Si è veduto l'usurpatore caduto, e la chiesa ha trionfisto. È opera di Dio, la quale la malizza non può atterrare. Una prova di quanto dico, è stata confermata sotto i nostri propri occhi, e fatti.

Non tralasciamo in fine quanto ha scriito un Gibbon autorno non sospetto, anzi noto nemico della Chiesa criatiana « Indipendentemente (dice) dalle donazioni di « Costantino, e di Carlo Magno il possesso pacifico à « il più onorevolmente stabilito dal libero consenso dei « Romani, i quali per gratitudine, per ammirazione,

« e per il continuo bisogno della protezione Episcopalu « deferirono al loro Pontefice il supremo potere. »

## Capo diciottesimo

LO STESSO STUDIO COLLA VERITA' DELLA STORIA CI MANIFESTA LA DULCEZZA, E TRANQUILLITA' DEL GOVERNO PONTIFICIO

Chi non rimarrà persuaso dai fatti della Storia che i governi civili diretti da uomini santissimi, e celebri per le vere virtù, siano i più tranquilli, e i più felici? La sede di S. Pietro vanta più di ottanta Pontefici venerati per Santi dalla Chiesa; ed in tutti i secoli, non esclusi quelli dell' ignoranza, e di tenebre, vi sfolgoreggiarono molti uomini sommi, come S. Leone IV. S. Niccola I. nel secolo IX. S. Leone VII. e Silvestro II. nel X. secolo, S. Leone IX., Niccolò II., S. Gregorio VII, e Pasquale II. nel secolo XI. ec. Nei secoli poi posteriori al Concilio Tridentino si videro risplendere oltre tanti rinomati un S. Pio V., un Gregorio XIII., un Urbano VIII., nn Alessandro VII., nn Innocenzo XI., Clemente pure XI., Benedetto XIV., un Pio VI., e un Pio VII., ed altri più recenti; ed in verità in generale dopo il Concilio di Trento non v'è stato Pontefice, che non siasi distinto, o per una eroica pietà, o per insigni talenti. Ma non può negarsi, che l'indulgente Ganganelli o sia Clemente XIV. oppresso dalle istanze delle Potenze Cattoliche abolisse l'ordine dei Gesniti, uno dei primari baluardi della religione, e così incoraggì la orgogliosa pretesa filosofia ad usnrpare i diritti della spirituale potestà, e far crollare le basi dei troni; ciò nou ostante fu Clemento XIV. un ottimo principe per il governo temporale dello stato, e per il bene socievole.

Costantino il Grande, e l'immortale Carlo Magno ed altri potentati della terra ben conobbero quanto giovava per la tranquillità, e quiete dei loro stati, avere una qualche unione colla Sede Apostolica, e Romano Pontefice. Infatti volendo esprimere tutta l'estenzione della podestà imperiale, quei due Principi credettero di trovare la definizione nel Gius speciale di proteggere la Chiesa, di farno rispettare il Capo Sovrano, e di difendere il sacerdozio, stimandosi a sufficienza onorati relativamente ai loro sudditi prendendo il titolo di Vescovi spirituali. In tal guisa questi due principi sovrani saggi, potenti, e celebri cercarono nel cielo una stabile garanzia contro l'incostanza delle nazioni, e la volubilità delle umane cose, e seppero attaccare al trono medesimo di Dio il primo anello della quiete ed ordine sociale. Il Pontefice rivestito di due podestà di Vicario di Cristo, successore del Principe degli Apostoli, Padre di tutti i fedeli Cattolici ispira la maggioro venerazione, che influisce tanto per la tranquillità anche temporale, e per il bene dello stato civile. Quindi che meraviglia che noi vediamo i Re. gl' Imperatori trattare il Pontefice con un filiale rispetto, e lo stesso Vandalo Genserico, e il feroce Attila veperare il sacro carattere del primo Vescovo della Cristianità?

Ma che? il celebre Johnson dottore Anglicano dice, che coloro che gridano al Papismo ai giorni nostri, d'indifferenza, e d'incredulità, avrebhero gridato al fuoco in tempo del diluvio. È una vera miseria, che i nostri politici siano sempre in collera colla povera Logica, la quale poi non ha altro delitto, che il mostrare, ch'essi sono fuori di strada. Del resto vi è uu mezzo antico e semplice per assicurarez degli stati,

i diritti respettivi dei sovrani, e dei popoli, ed è questo mezzo infallibile di ristabilire la tutta la pienezza della sua podestà la monarchia pontificia, che fin da principio ha esistito nella Chiesa Cristiana. Questa regna nei cuori, ed esercita potestà invisibile e apirituale sopra tutte le società politiche. I ciechi legislatori però volendo scavare la forto base della Chiesa cristiana, hanno ridotto i ministri della Chiesa all'inazione, e hanno indebolita o tolta la loro influenza morale a segno che sono vennti a capo dei loro colpevoli progetti di rovesciare i governi stabiliti da Dio, ed introdurre nel mondo civilizzato la grande rivoluzione.

Ciò non accadrebbe se rinascesse la comunione de' primitivi Cristiani, e la Sacerdotale monarchia stabilita dal Redentore, cioè nna podestà puramente morale, alla quale i re, e gl' imperatori sono egualmente soggetti, che i più umili dei suoi sudditi: ne sia fra gli altri testimonio il grande Teodosio, che vincitore di milioni di barbari; possessore dell' Impero d' Oriente ed Occidente, dotato di splendide virtù, si umiliò nou ostante alla podestà spirituale, e fece penitenza nella Cattedrale di Milano per un atto di crudeltà, cui si era dato in preda in un eccesso di collera. Questa è quella monarchia ammirabile, che presenta ai poveri, e agli umili, un riparo all' oppressione, e alla violenza, e nel tempo stesso conserva l' obbedienza ai legitimi sovrani, e li mette al sicuro delle popolari insurrezioni.

È impossibile di mostrare più invincibilmente i beneficj dei Romani Pontefici, ossia della Chiesa Cristiana relativamente alla prosperità degli stati di quello, che abbia fatto l'incredulo Gibbon benchè fosse protestanto. « Furono i Vescovi (egli dico) che crearono il bel re-

« gno in Francia, e questo regno esiste da quattordici « secoli sotto l' autorità tutelare di settautasei re sen-« za che la forma del suo governo abbia subita veru-« na variazione essenziale: tale è la forza conservatrice, « che i principj religiosi gli avevano impressi. » Ma allontanati i popoli da questi. Gibbon se avesse sopravvissnto avrebbe veduto gli effetti funesti, che sortivano dallo stesso popolo. Poichè è abbastanza conosciuto il carattere pacifico del governo ecclesiastico, e sono noti i principi, sopra i quali esso Pontefice governa, ed altronde il sovrano Pontefice, che è incaricato, non prende le redini che in età matura, ed anche avanzata, quando le passioni violente sono ordinariamente soggiogate dalla ragione, e che la prudenza diviene il frutto della lunga esperienza. Finalmente le alte qualità in sequela delle quali i primi Pontefici del mondo cristiano sono giudicati degni della suprema podestà, sono l'umiltà, la temperanza, la carità, la scienza, la vigilanza, la dolcezza, e la moderazione: e si è veduto coll'esperienza, e dalla storia, che sebbene non tutti sono stati nel medesimo grado di tali virtù, pure hanno sempre mostrato essere dotati di molte virtù non comuni, e nomini di merito.

La Tiara dei Romani Pontefici, che indica i tre ordini cioè Fede, Speranza, e Carità hanno salvata l' Europa della mezza luna, e i popoli sono rimasti liberi,
civilizzati, e cristiani, e solamente ad essa sono essi debitori. Senza le Crociate, delle quali i Papi furono autori, qualunque resistenza sarebbe stata inutile, e l'ascendente dell'Islamismo avrebbe trionfato. L' immortale giornata di Lepausi nel 1671, battaglia navale la più
turiosa di quante ne narrino le storie, questo colpo de-

cisiro, che respinse il Maomettismo, che infranse l'orgoglio oltomano, fu vibrato dalla mano di un Papa.
Questa epoca della decadenza della mezza luna, questo
onore eterno dell' Europa, cho i soli nemici della religione invano possono tentare di deprimere, è tutto ripetuto più assai che da D. Giovanni d'Austria, all'immortale Pia V., di cui Bacone soleva dire « lo non so
« comprendere, come la Chiesa Romana non abbia ca« nonizzato questo grando. nomo!» Questo breve elogio
( riflette il Conte de Maistre) è una risposta la più triofinate, che der si possu alle bestemmie, di nusulti romisti
da Voltaire contro il medesimo » Riguardo a Pio V. fu
questo santificato da Clemente XI., e Bacone morì nel
1620.

Un governo civile dei Romani Pontefici non può nutrire uno spirito di persecuzione, essendo basato sopra lo spirito di carità. La Chiesa Romana perchè è appunto la vera Chiesa di Gesù Cristo è intollerante dell'errore, non potendovi essere fratellanza tra la verità, e l'errore, ma non perseguita gli errapti, mentre condanna l'errore, che anzi prega per la loro conversione. Lo spirito di persecuzione è caratteristico degli eretici, e ne fanno fede gli orrori, e le stragi commesse dai Donatisti nell' Africa, dagli Ussiti in Boemia, dagli Albigesi, e dagli Ugonotti in Francia, e dai Satelliti di Enrico, ed Elisabetta in Inghilterra. Lutero e Calvino non portarono dunque seco lo spirito di persecuzione della Chiesa Romana, che abbandonavano, come erronea dice Warburton, ma adottarono lo spirito di tutti gli eretici, che lacerarono la veste inconsutile di Gesù Cristo, e perciò non ebbero lo spirito di carità,

Riguardo poi alla schiavitù, è difficile a spiegare l'acciecamento, col quale questi Corifei del liberalismo perseguitano la Chiesa Cattolica, nè si può comprendere come G. Giacomo Rousseau ardente difensore della libertà abbia scritto alla fine del suo contratto sociale. « Il Cristianesimo è nna religione di schiavi, » Infatti l'emancipazione dei servi è dovnta ai Sommi Pontefici. La storia universale c'insegna che la schiavitù era lo stato naturale della maggior parte degli nomini, finchè la generale e soprannaturale liberazione non venne ad infrangere le loro catene. L' anno 1167 il Papa Alessandro III. non contento di conservare la libertà del nopolo Italiano, dichiarò, che tutti i Cristiani devono essere esenti dalla schiavitù. Come capo visibile di gnesta santa religione, annunzia agli schiavi la loro liberazione. e proclamò la libertà di tutte le nazioni, che divenissero Cristiane, e la voce del supremo Pastore risuonò sino all' estremità della terra. S. Paolo prega Filemone suo discepolo di ricevere come sue proprie viscere Onosimo da lui rigenerato nelle sne catene, e che essendo fuggito dalla casa del sno Padrone era stato istruito da S. Paolo. « Non l' ho considerato più come un sem-« plice schiavo, ma di quelli, che di schiavo è divenu-« to uno de vostri diletti fratelli. »

Chi pertanto non sà, che questa schiavitù era naturalizzata in tutte le politiche società anteriori alla renuta di Gesù Cristo? Nei tempi moderni basta ad osservare l'Asia, l'Africa, che o non hanno conosciuto, o hanno abjurato Gesù Cristo, e le vedete vilmente avviticchiate ai piedi del dispotismo, umiliate, e tremanti colla fronte nella polvere, portano da più secoli la pena della loro infedettà. All'opposto l'Europa, ch' è il pae-

ae della libertà, perchè è il paese del Vangelo, alza verso il Cielo con dignità la sua fronte raggiante di fede. di gloria, di virtù, e prosperità; appunto perchè il Cristianesimo non è che l'nnione di due società, civile e religiosa. Esse si abbracciano strettamente per porgersi vicendevolmente appoggio, e concorrere a tutte le istituzioni benefiche, a tutto ciò che perfeziona l'umanità, e che diminuisce la somma de' mali irreparabili della nostra esistenza, ch' è soggetta a molte tribolazioni. E non è una vera impostura di coloro, che gridano non essere i popoli venali, nè soggetti alla schiavitù? e in tal modo ingannano la moltitudine, acciò si ribelli ai propri sovrani legittimi, che non sono tiranni, come vogliono rappresentarli , perchè loro obbediscono con un governo pacifico, e sicuro, e turbano tutto l'ordine pubblico, quando in realtà l'uomo non è mai secondo la ragione cosa di un altro uomo, e aolo può dirsi cosa di Dio, che l' ha creato. Se un popolo è soggetto ad uu governo, ad una podestà, o principe qualunque, mai può dirsi cosa sua. La società non può sussistere se non in forza dell' unità, legando gl' intelletti, e le volontà, altrimenti è lo stesso negare la possibilità della medesima. I moderni sofismi non ravvisano, che un mero uomo è quello a cui obbediscono, e che li comanda, mentre limitano la loro politica alla terra, ed essi considerano l' obbedienza servile come è la loro dottrina, e politica. Ma i Cristiani fanno discendere la loro politica dal Cielo, e la cercano in un Dio legislatore supremo, ch' è l'origine primaria dei diritti, e dei doveri dell' uomo; ed allora la nostra ragione ben lungi da sentirsi umiliata, potrà anzi gloriarsi della sua obbedienza.

Dallo stesso studio della religione si vedono chiaramente gli effetti felici per la società, e viene considerata l'autorità comunicandole una origine sacra. Una massima dettata dalla sana ragione è consacrata dalla religione. È questa, che Dio è l'autore del mondo morale, come del mondo materiale, ch' esso ha dato le leggi alla natura intelligente, come alla natura corporea, ch'egli presiede ai destini dei popoli, come ai movimenti degli astri; egli non è che un solo creatore, un solo legislatore, che un solo sovrano dell' universo; una sorgente della vita, intelligenza increata, potenza senza limiti; è desso che comunica l'autorità ai padri sopra la loro famiglia, ai padroni sopra i loro servi, ai magistrati sopra le città, ai governi sopra de' popoli alle loro cure affidati. E non sono queste le massime, ed i veri principi, che formano tutta la politica del governo de' Romani Pontefici?

E come potrà ottenere i buoni effetti il Governo Inglese, e tutto le sue missioni benchè cristiane, ma distaccate dal vero centro dell'unità? per cui non è meraviglia, che si senta con gran rammarico il numero prodigioso delle stupide vittime della superstizione nel Bengala, e nell'Indostan soggetti all'Inghilterra, ed in conseguenza il poco frutto di quelle missioni. Dietro i rapporti officiali fatti ultimamente dalla compagnia delle Indie, si vede, che nel corso dell'anno 1818 i suicid volontari si sono moltiplicati a segno, che 839 vedoro si sono con tutta la contentezza del cuore bruciate vi-sopra il rogo del loro marito, senza che i missionari della Propaganda Britannica abbiano potnoto dissuaderle nel darsi la morte: mentre nelle Indie francesi a Pondichery ed in altri lughi, e lo orighi, ore il domma

incendiario dei Bramini è ancora in vigore nou si vedono mai più rinnovati questi umani sacrifizi, sicuramente perchè la Chiesa Cattolica vi esercita una felice influenza. Sopra questo proposito l'eloquente conte de Maistre dice con vero suo stupore « Il governo Ingle-« se di Ecngala avendo voluto nel 1803 conoscere il nu-« mero delle femmine che per un barbaro pregiudizio s' « immolavano sopra il rogo del loro marito, trovò ch'e-« rano non meno di trenta mila per anno. E come mai « l'Inglese padrone assolnto di tutte queste contrade pnò « rimirare questi orrori senza opporvi' un ripero? Le « misure di rigore, l'esecuzioni terribili che impiega il « suo governo per aumentare, o difendere la sua po-« tenza, perchè non l'impiega per soffogare costnman-« ze così atroci? Potrebbe egli essere che il ghiaccio « della filosofia avesse estinto nel suo cuore l'amore « dell'ordine? o che il dispotismo delle nazioni libere, il « più terribile di tutto, disprezzi troppo i suoi schiavi « per prendersi la pena di renderli migliori? » Sarebbe ingiusto il non osservare, che in tutte le parti delle Indie di fede Cattolica il rogo delle vedove è stato affatto sparito. Tale è la forza nascosta ed ammirabile della grazia!

Nel dominio ecclesiastico, e nelle missioni cattoliche non manca l'istruzione ai popoli, e che la nostra esisteraz non ci è data altrimenti che ad usufratto, affinchè svolgendola in azione secondo il dettame di quelle leggi, che Iddio ci ha scolpite nel cuore, adempissimo la volontà di colni che la creò, ed a convenevole scopo ordinolla. Laonde chi di proprio talento la rifiota, viola lo stesso diritto di lui, ed è simile a quel soldato, che da sè abbandona il posto assegnatogli dal capitano. Così Dante ( Inf. c. 26. )

Considerate la vostra semenza Fattu non forse a viver come bruti Ma per seguir virtude, e conoscenza.

Se mai fossero state queste nazioni di dominio, e del governo dei Romani Pontefici quale attività, ed impegno avrebbero mostrato per rimediare a quel crudele disordine? Quale carattere amabile, caritatevole, apostolico non ha sempre mostrato nella sede pontificia quanti di coloro, che vi furono assisi? La storia fedele non ci rammenta forse tanti Romani Pontefici protettori illuminati delle scienze, della letteratura, e delle belle arti? E questi Sovrani quanta felicità hanno recato ai popoli col loro governo? E non sono stati superiori al secolo in cui essi fiorirono? Non è a tutti nota la prudenza. il coraggio, e la fortezza felicemente impiegata dal Papa Leone I. per ammanzire la rabbia sanguinaria di quel mostro che si faceva chiamare il flagello di Dio? Chi non ammirerà la beneficenza, il candore, lo zelo pastorale di Gregorio I. che meritò il cognome di Magno? Chi non resta attonito per la profondità, e varietà delle cognizioni possedute da Silvestro II.? Chi non loderà l'alta sapienza, e somma abilità di nn Innocenzo III.? Chi non conoscerà Gregorio VII. che imitò l'ardente zelo evangelico di Paolo Apostolo, di cui i fasti della Chiesa conservano sempre un'onorevole memoria? Che diremo di un dotto Innocenzo IV. e di un Nicolò V., di un gusto illuminato? Chi non ammirerà quel maschio vigore del governo, con cui Sisto V. ne maneggiò le redini, che tanta utilità recò al popolo? Volendo poi parlare di Leone X. questo ha meritato di essere chiamato il suo tempo il secolo di Leone X. Dopo l'epoca di Pericle, di Augusto non vi fu tempo più notabile per la coltura delle scienze, e delle arti, che tanto le favorì. Nulla dirò di Pio VI., che l'impresa grande delle paludi pontine aveva stancato il genio audace di Roma antica, e l'ambizione di Giulio Cesare. Impresa di un vantaggio sommo per migliorare l' aria, ch' era infetta, ed insalubre. E Pio VII. suo successore conservò sul trono pontificale quella austerità di costumi, quella pietà, e profonda umiltà, che dall' età di sedici anni l' aveva impegnato nell' ordine di S. Benedetto. Nè la violenza, nè l'esilio, nè la più rigorosa prigionia poterono costringere a cedere al suo vincitore l'indipendenza di Roma per l'esercizio della spiritnale podestà. E così trionfò della usurpazione del suo nemico. Quale gloria, quale felicità anche temporale hanno goduto i popoli avendo la fortuna di trovarsi sotto il governo di tanti illustri, santi, e virtuosi Pontefici, e Principi insieme? Lo scopo dei Romani Pontefici è stato sempre di glorificare Iddio, di bandire dalle società il vizio, che le corrompono, di predicare dottrine celesti di pace e di amore, d'incoraggire le scienze, e le arti liberali, ed utili, e fare fiorire un commercio adattato all' Italia.

Con quale contradizione Bentham, Beccaria, e Abrens impugnatori della pena di morto declamano per il bene della umanità, per la quale si mostrano zelanti, quando essi, se avessero ottima e sincera intenzione potrebbero invece studiare per isbandire dalla società i delitti, che con il loro finto zelo li accrescono, e cercate i mezzi di crescere nei popoli la coltura civile, e la religione, che sola potrebbe allontanare quei delitti, che la pena di morte meritassero? Non vedono essi, che una tale pena nasce dalla idea dell'ordine pubblico.

L'ottimo Pontelice Pio VI. per la bontà del suo cuore usò di una simile clemenza, per la quale non vi era nel corso dell'anno una festa di precetto, che non accadesse una uccisione o per rissa, o per inimicizia, o vendetta.

## Capo diciannovesimo

LE CORPORAZIONI REGOLARI DALLA CHIESA APPROVATE SONO CONSIDERATE COME BALUARDI DEL CATTOLICISMO-

L' esperienza ba a tutti dimostrato questa verità. In tutte quelle città, e paesi ove si trovano stabiliti gli Ordini Regolari, il Cattolicismo è più osservato, ed i popoli hanno costumi migliori, e vi sono meno viziosi. Queste corporazioni oltre che sono la bellezza della Chiesa cristiana, ed oltre che coltivano in diverse maniere la mistica vigna del Signore, ajutano in varii modi i fedeli nella vita spirituale e corporale, e li sollevano dai loro mali e disgrazie. Daremo di tutti una breve notizia. I Benedettini propriamente detti, l'ordine di Clugny, la Congregazione di Vannes, e di S. Mauro, molte Congregazioni di Alemagna, i Certosini, i Camaldolesi, i Cisterciensi, e i Celestini vivono tutti sotto la regola di S. Benedetto. Tutti i Francescani, gli Zoccolanti, i Minori, i Cappuccini, Ricoletti, i Conventuali, quelli della Riforma, del terzo Ordine segnano la regola di S. Francesco di Assisi. I Minimi quella di S. Francesco di Paola. Vi sono un altro numero di Religiosi, che vivono sotto la regola di S. Agostino. Tutti i Canonici Regolari, gli Eremiti di S. Agostino, l'ordine Premonstratense fondato da S. Norberto, l'ordine di S. Ruffo. quello di S. Giovanni Laterano unito ai Canonici regolari del Salvatore, i Padri della Redenzione o Matorini, i Domenicani, Non ostante, che sia a tutti la regola loro di S. Agostino, hanno ciascuno le loro proprie Costituzioni. Vi sono poi Congregazioni di Chierici Regolari come i Barnabiti, i Gesuiti, i Somaschi, i Teatini, i Padri della Congregazione del Redentore, o siano Liguorini, Padri della Maddalena, Padri delle scuole pieec. Finalmente abbiamo alcune associazioni libere come i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri, i Signori della Missione di S. Vincenzo, le Missioni straniere, i Sulpiciani, che tutti hanno costumanze e regolamenti loro particolari.

È difficile di distinguere fra tutte le corporazioni regolari il colore del loro abito, e la diversità delle loro regole. Ma per altro tutte sono legate dai medesimi voti, e dirette dal medesimo spirito evangelico, e tutte al medesimo scopo tendenti a formare nella Chiesa il servizio di Dio; onde è una milizia Santa, che serve la Chiesa in diverse maniere, e bisogni dei Fedeli. Tutti questi ordini, e corporazioni de' Regolari per l'esercizio, e autorità basta che abbiano ottenuto l'approvazione della Chicsa Romana, ed allora possono stabilirsi in qualunque città, o luogo, ove sono ammessi e ricevuti dal mondo cristiano, e respettivi governi. Vediamo pertanto, che i poveri Cenobiti non chiedono alla società, che i suoi figliuoli per istruirli, per consolarli, i suoi malati per assisterli. Lasciamo (dice il Visconte De Bonald ) alla religione la cura di moderare l' eccesso di un zelo, che da lei nasce, e rammentiamoci, che gli esempj più numerosi di longevità si trovano appunto nei Monasteri. E in ogni pessimo caso in questo oceano di dolori chiamato società, cosa in fine importano alla politica i patimenti volontari della virtù? Si occupi il secolo di sullevare i dolori, che da esso nascono, i tormenti del vizio, e delle passioni, senza invidiare al Chiostro la soddisfazione di espiare con i suoi innocenti dolori i falli, che non hanno commessi. Veramente sono i Cenobiti in ordine ad ogni bene i giganti famosi del secolo, che avvalorati da quei doni superni, in quelli, che formano la loro Santificazione, crescono gloria alla Chiesa di Gesù Cristo, e colla grandezza dei beneficj sorprendono, e rallegrano le nazioni, e dopo avere alleviato il peso dell' umane sciagure, fanno fede dell' originaria grandezza, e del fine dell' uomo glorioso, a tutte le generazioni tramaudando una splendente, folgorante luce.

L'esperienza ha verificato, che l'influenza degli Ordini Regolari non meno potente, che utile, beue non ancora valutata abbastanza, parte da una più ammirabile istituzione del Cristianesimo. Bisognere, be serivere la storia più di quindici secoli, e di tutte le nazioni per enumerare i benefici, che banno reso gli Ordini Regolari alla Società. Alcuni uomini penetrati da un naraviglioso amore per gli uomini, rinunziando al moudo, cambiarono tutto nel mondo; comunicarono al moudo, cambiarono tutto nel mondo; comunicarono ai popoli invecchiați, avriliti, e quasi estinti il soffio di vita che in loro si trovava, li rinforzarono colla fede, e dal fondo della corruzione la più eccessira, li ricondussero al-la virtù nel tempo medesimo che si occuparono della civilizzazione dei popoli barbari, insegnando loro una dot-

"O production

trina sublime, e disponendoli nel tempo stesso ai costomi pori, e soavi, all'abitudine dell'ordine, alla pratica dell' agricoltura, dei mestieri, e delle arti. Cosa sarebbero presentemente le cognizioni, e le scienze, delle quali il mondo è sì orgoglioso, se mancava la loro infinenza? Essi hanno raccolto con diligenza gli avanzi delle antiche cognizioni, e l'hanno conservate nel ritiro de' loro chiostri per trasmetterle alle generazioni futore, e la casa delle preghiere fu pure l'asilo delle scienze. Onal maraviglioso spettacolo era il vedere quegli angeli della solitudine sortire colla fronte luminosa come Mosè, e portare con loro le tavole della legge, avanzarsi in mezzo dei popoli, instrnirli nei loro doveri, rendendoli amabili con l'unzione, che scorreva dalle loro labbra, creare ovunque anovi prodigi di penitenza, e di sagrifici, ristabilire adagio adagio le società sopra le sue vere fondamenta, purificare la terra, consolarla, diffondendovi quell' amore fecondo, inesauribile, che viene dal cielo, e ch' è il cielo medesimo?

Ma per parlare în generale si può assicurare dietro la testimonianza di Hume, c di Addison, che quei laboriosi Cenobiti, dirozzata la maggior parte dell' Europa colla religione, diffusero le scienze e le arti insieme l'agricoltura alle più loatano nazioni. Furone essi, che abolirono le superstirioni dei Druidi, rovesciarono gli altari di Irminsul, di Odia, e di Heutez, e di tutte le divinità infernali, e sanguinarie, e giunsero al-la fine a civilizzare i popoli barbari, che abitavano le Gallie, la Gran Brettagna, l'Alemagna, la Polonia, dando ad essi questo culto divino, questa santa religione, che consiste nell' adorare un Dio di carità, e nell' amarsi scambievolmente. Ciascuno sa che l'Inghilter-

ra è debitrice ai Benedettini, che Gregorio il Grande nel 397 mandò il saggio Agostino insieme con quaranta suoi accoliti, opera dei quali fu la couversione del cristianissimo Re Edelberto, e di tutti i snoi sndditi, mentre l'Inglese Anacoreta Wiufredo divenne l'apostolo del Germania, ed i Religiosi Chillino, Gallo, e Colombano asciti dal Chiostro d'Irlanda predicarono il vangelo alle nazioni involte nella idolatria nella maggior parte del continente. Fu finalmente l'Anglo-Sassone Willibrodo, che al principio del secolo settimo partì dal suo convento, e fu l'apostolo della Fiandra, del Belgio, e dell'Olanda, i di cui abitanti il culto idolatro cambiarono col cristianesimo: ed altri fatti di storia ci somministrano somilianti esempi.

Non si può abbastanza ripeterlo, che in tutti i rovesci politici, quando l'Impero Romano crollò dai fondamenti, lo studio, e la civilizzazione si ritirarono nei Chiostri, ed agli ordini regolari siamo debitori di aver dirozzato il campo delle umane cognizioni, e di avere nel tempo stesso dissodato nella più gran parte il suolo europeo. Questi ed altri fatti attestati da tutti i monumenti storici mostrano ad evidenza, che in uno stato è necessario che vi siano dei corpi indestruttibili, che gli diano la stabilità, e che conserviuo il medesimo spirito, e che restino sempre i medesimi, quando tutto si altera, e si trasmnta intorno a loro; e che possano intraprendere quelle grandi ed utili imprese, delle quali il primo autore non ne può vedere mai il fine, ch' è destinato alle seguenti generazioni. Qual è quel particolare, che si condurrà ad intraprendere un' opera, che appena può essere compita dai suoi pronepoti? Una sì lunga credità non può trovarsi che nelle corporazioni. In questi gl'individui si mutano, e lo stabilimento perseveda; là niente muore nè l'uomo, nè l'impresa; tutti i lavori si continuano colla stessa veduta. Gl'individui medesimi non si cambiano che per una successione graduale, e soltanto a poco a poco si rinnovano i laboratori. In quesle corporazioni insomma tutto ad esempio della natura si conserva senza invecchiare, tutto si riproduce senza esser giovane.

Primo avulso, non deficit alter Aureus,

Ma la migliore conferma del nostro argomento è la confessione di un nostro accanito nemico. Voltaire / Essai: sur l'histoire gener. Chap. 13.) « Non si può nega-« re ( egli dice ) che nei Chiostri vi siano state gran-« dissime virtù, e che tuttora non vi fosse monastero « il quale non rinchiudesse anime amabili, che fanno « onore all' nmana natura, e sia certo, che la vita se-« colare è stata sempre più viziosa, e che i grandi de-« litti non sono stati commessi nei monasteri: e che « nessun ordine religioso sia stato mai fondato con al-« cuna vista colpevole, e nemmeno politica; e niuno pre-« senti forse la terra più grande sacrifizio, quanto il sesso « delicato fa della bellezza, e della gioventù, e spesso « ancora dell' alto nascimento per alleviare negli spedali « quel cumulo di tutte le miserie umane, delle quali la « vista è così umiliante al nostro orgoglio , e sì nau-« seante alla nostra delicatezza; e sia ancora più eroi-« ca la Congregazione dei Trinitari, che da cinque se-« coli si consagrano a spezzare le catene dei cristiani « gementi in schiavitù. » Eppure questi asili della virtù, della pietà, della sapienza e della benegicenza colla più fiera persecuzione sono stati alle volte distrutti e

discacciati dalle società, sempre perseguitati con infami scritti, e calunnie, tutto in odio, e a dauno dei popoli cristiani e della Chiesa romana, a favore della quale militano.

Rapporto all' ordiue dei Gesuiti fu questo ripristinato con Bolla del Pontefice Pio VII., e benchè la stessa Bolla esprimesse il motivo di questa ripristinazione, ch' era l'educazione scientifica e religiosa della gioveutù, ciò non ostante non fu a loro conseguato il Collegio Romano, ossia il Liceo pubblico degli studj di Roma per opposizione del Card. Consalvi contrario a detta Bolla, che fu pubblicata nella sua assenza da Roma senza il suo consenso, e lavorata dal Pontefice coll'ajuto solo del Card. Pacca. Al principio poi del Pontificato di Leone XII. successore di Pio VII, i Padri Gesuiti ebbero la consegna del Collegio Romano predetto. E ad essi fu affidata l' educazione della Gioventù anche in un Collegio di Giovani di nobile estrazione. Il dotto Sig. de Chateaubriad nel suo Genio del Cristianesimo pubblicato nel fempo di Napoleone dice con tutta verità « La colta Euro-« pa ha fatto una perdita irreparabile nella soppressione « dei Gesuiti ; dopo la loro caduta la educazione non si « è mai ben riavuta. Siccome la maggior parte dei loro « Professori erano letterati ricercati nel mondo, i gio-« vani studenti ch' erano sotto la loro disciplina, crede-« vano di essere in una illustre Accademia. Avevano es-« si sanuto stabilire fra i loro scolari di fortuna diffe-« renti una specie di protettorato, che ridoudava a van-« taggio delle scienze. Questi vincoli formati in quell' e-« tà, che facilmente aprono il cuore suo ai sentimenti « religiosi, non s' infrangevano nel decorso del tempo, e « consolidavauo fra il principe, e il letterato quelle anti« che e nobili amicizie, che vigevano fra Lelio e Scipione.» Questa società celebre, in segnito comparve in Francia, ore a' nostri giorni si mantiene; e la Bolla enuuciata di Pio VII. fece risorgerli in moltissimi anche loutani luoghi a vantaggio delle nazioni, che li possiedono.

Le antiche vicende poi dei Padri Gesuiti sono notissime, benchè dai loro nemici malamente descritte. Il fatto è, che nella parte meridionale del nuovo mondo, era riserbata ad una Società religiosa per istabilirvi un governo il più singulare, il più paterno, il più felice, ed il più glorioso, che sia giammai esistito. Nel tempo che la crudeltà de' Spagnoli devastava il Messico, il Perù, i Padri Gesuiti avevano scelto il Paraguay per terra di loro predilezione., Il loro metodo fu di non parlare ai selvaggi abitanti, che accenti di dolcezza, di sapienza, e di ragione. Si acquistarono da quelli uomini buoni e semplici l'amore: fecero allora parlare la voce celeste della religione, e le sue consolanti verità furono adottate. Disposero poi gli abitanti adagio adagio al lavoro, li governavano con giustizia, e li provedevano sempre del necessario. Queste famiglie erranti, e miserabili, che avevano veduto per lungo tempo regnare fra di loro la carneficina, e la desolazione, trovarono all'ombra dei buoni pastori, e padri la sicurezza di una vita comoda, e pacifica; mentre altrove il saugue e le lagrime scorrevano da tutte le parti, essi acquistarono alla società monastica immense ricchezze, che nulla costavano alla umanità, nè una sola lagrima, nè una goccia di sangue.

Quiudi chiunque ha letto gli annali sanguinosi dell' America, e viene alla storia del Paraguay sembra di trovarsi all' improvviso elevato in una regione superiore, ove

si respira un' aria pura, e vivificante. Qual bene non sarebbo mai risultato se i poveri Indiani fossero ovunque stati trattati como in questa terra privilegiata? La storia di questo governo religioso è la sola che conosciamo in questo genere negli annali del mondo. Questa è opera miracolosa di concordia, e di felicità, la quale fece nascere la gelosia, l'ambizione, e la rivalità di due potenze Europee limitrofe. In meno di cinquanta anni questo paese tutto incolto si era popolato di villaggi, di casolari, e la religione vi aveva fatto i più rapidi progressi. Ogni distretto, ogui famiglia era governata da un Gesuita. Ma cosa accadde? lufelicemente si penetrò a mano armata in questo felice paese, i poveri Indiani non potettero resistere alle forze militari, che invasero contro di loro; si ritirarono nelle terre le più recondite con i loro figli, e gli stromenti di agricoltura, seguendo coloro, che essi riguardavano come loro Dei tutelari; ma non potendo resistere al colpo fatale, che anche fu portato alla esistenza dei loro benefattori, furono le loro famiglie abbandonate, e vennero di nuovo a ricadere nello stato selvaggio, da cui i Gesuiti l' avevano estratte civilizzandole. Quindi in questa disgrazia diverse famiglie e borgate di questi infelici rinunciarono ad ogni commercio conjugale per timore di moltiplicare le vittime della crudeltà de' Spagnoli, e Portoghesi, ed ebbero la forza di soffocaro nel loro seno quell' incanto della natura per la successiono delle generazioni; per cui il suolo, che l' aveva prodotte, ed ove avevano coltivato tutte le virtù sociali e domestiche, ha veduto perire tutte le speranze future, e della posterità, e della religione. Non è meraviglia poi, che alcuni autori, e molti giornali specialmente della nostra Italia abbiano fatto rumoro grande

per il risorgimento dei Gesuiti, i quali erano considerati tanti ostacoli alle loro novità rivoluzionarie, e religiose; ed hanno essi fatto ricorso allo calunnie, maldicenze, e menzogne, animati dallo spirito di Calvino nemico acerrimo, il quale scriveva così « Jesuitae vero, qui se ma-« xime opponunt nobis, aut necandi sunt, aut si hoc « commode fieri non potest, ejiciendi, aut mendaciis, et « calumniis opprimendi. » (apud Becan Aphoris. 15. de modo propagandi Calvinismum. ) Ed i nemici moderni dei Gesuiti hanno appunto seguita la morte di Calvino. Fra questi seguaci di Calvino si è distinto specialmente un Sacerdote, che nè veste, nè vive da Sacerdote, per nome Vincenzo Gioberti, il quale ha stampato tomi molti pieni di mormorazioni, maldicenze, e calunnie contro i Gesuiti. Il suo furore irreligioso in un tomo lo portò a scrivere « Finalmente i Gesuiti finiranno disperata-« mente come Giuda, ed anche peggio » Ma si può dare una morte peggiore di Giuda Iscariotte? Ouesto moderno filosofo ha il suo talento ricoperto dal suo grande orgoglio, e i suoi scritti minacciano una seconda, dopo la prima di Lutero, riforma del Cristianesimo. Non si può temere diversamente quando si legge (l' Apologia del Gesuita Moderno pag. 14. Cap. 1. / che « la civil-« tà è una scienza, che ha le radici nel domma immu-« tabile, ch' è suscettibile di perfezionamenti.... » Altrove che il domma è sterile, e mai fa parola della Fede Cristiana.

È cosa per altro certissima, che l'uomo per l'orgoglio uon vede, non ama, non adora nell'universo, cho la sua propria persona, ed è il Dio di se stesso. Per l'umiltà al contrario tutto ritorna ordinato, tutte queste superbe pretenzioni si abbassano, e l'uomo riconosco la dipendenza, tutto riferisca alla sua sorgente, ch' à Iddio, ed ecco il fondamento di ogni soda virtu. Troppo sovene i pagani combatterono un vizio con un altro vizio, una passione con un'altra passione, le loro invenzioni non erano mai pure, e presso i più saggi quei loro sforzi di virtù, non erano, che altrettanti trofei eretti al proprio orgoglio. « lo calpesto l' orgoglio di Platone, viceva Diogene. Sì con pari orgoglio, soggiunge Platone, lo stesso « L' umiltà (dice il celebre Autore delle Mas« sime) è la prova verace dello virtù cristiane; senza essa noi conserviamo tutti i nostri difetti, e sono sol« tanto ricoperti dall' orgoglio, che li nasconde agli oc« chi altrui, ben spesso anche ai nostri.» (La Rochefoucauld Mas. 368.)

Se poi vogliamo fare un cenno sopra la proprietà dei Regolari, e del Clero, possiamo riflettere, che un ordino religioso, come un proprietario divenne proprietario dai tempi più remoti, subito che quelli passarono dallo stato precario per cagione delle persecuzioni allo stato fisso, e stabile di società religiosa, ch' è destinata a durare quanto il mondo; ciò ch' è l' oggetto dei desideri delle famiglie tutte, che pure alcune non durano che per qualche generazione, cio è la facoltà di passare dallo stato precario di giornaliero a quello stabile di proprietario, e di diritto di fissarsi nel suolo (così riflette il Visconte de Bonald).

É cosa nota, che le dotazioni ecclesiastiche sono stato sempre veri granaj di abbondanza per i poveri; sono stato sempre una risorsa preziosa nelle pubbliche sciagure. Il Clero con volontarie contribuzioni ajutò di molto il riscatto di Francesco I. Al principio della rivoluzione Francese offrì il Clero per pareggiare il deficie auattrocento milioni di franchi, somma che anche adesso nelle circostanze presenti sarebbe la fortuna della Francia, se il Clero non fosse stato tanto perseguitato. Ma quello che veramente accresce i vantaggi delle nazioni è l'influenza morale del Sommo Pontefice. Più ancora che la politica, o le donazioni dei Sovrani è considerata la istruzione degli Ordini Regolari. Furono essi, dobhiamo rineterlo, non contenti di accelerare i progressi delle scienze, della civilizzazione, di dissodare le terre incolte, di convertire i popoli ancora pagani, e di rendere, in una parola, i loro Conventi la cuna del sapere, e delle arti. Divennero i primi più acerrimi difensori dell' unità ecclesiastica, i preconizzatori della supremazia pontificia, ed il principale appoggio di questa monarchia pontificale, ch' è il regno mistico di Gesù Cristo. Questi prodi Regolari evangelici in modo si diportano, che i fedeli accorrono volentieri, come già un tempo le turbe udivano il Nazzareno, il qualo con il ben operare, e col ben dire formava la sua missione. Questi Oratori per l'autorità, dottrina, e conosciuta bontà tengono in mani le chiavi della mente e del cuore degli uditori a cui parlano.

In fine per quello che abbiamo narrato chi potrà dubitane che gli Ordini Regolari sono il più solido baluardo
del Cattolicismo, senza del quale la religiono cristiana
può perdersi nei paesi, ovo domina, e sarebbe rimpiazzata dall' empietà, dalla licenza, dal delitto, dalla distruzione di tutta la società? In verità gli uomini amano
un culto, che sia insieme spirituale e sensibile, accompagnato da quelle praticho di pietà, da quei commoventatti di devozione, che fomentano il fervore delle nnime sensibili, e parlano nello stesso tempo alla ragione,

e al cuore. « L' uomo di anima, e di corpo composto, non può entrare in corrispondenza con Dio, che coll'ajuto dei suoi sensi, e dei suoi organi », sono parole di un grande Scrittore.

## Capo ventesimo

LE VICENDE DI BOMA CRISTIANA SI CONOSCONO DALLO STUDIO DELLA RELIGIONE.

Roma è Città antica, che prese il nome dal suo fondatore Romolo. Grande Città, presentemente metropoli del mondo cristiano, residenza del Vicario di Cristo in terra, Capo visibile del Cristianesimo, e della Chiesa Cattolica Romana. Essa non è bagnata che dal Tevere fiume di non molta importanza. Quantunque la medesima nei primi suoi secoli racchiudesse nel suo seno sette colline, presto però giunse a comprenderne altre due al di dentro de' suoi rampari; e finalmente un' altra si uni sul fine del regno dei suoi Imperatori. Roma è dunque in realtà la città di sette colli, e si sa, che i monti Palatino, Capitolino, Aventino, Esquilino, Celio, Quirinale, e Viminale sono sette colli, e questi hanno fatto dare a questa Città il nome di Urbs septicollis, ed anche al presente fanno che questa bella capitale sia chiamata da taluni settemonzio. Il Monte poi Giannicolo, o Vaticano, di cui parla Orazio, comunicava col monte Aventino per mezzo del Ponte Sublicio, il più antico dei ponti, di cui appena ci resta qualche vestigio. Ma il monte Pincio per cui si passa andando al Quirinalo e da lungo tempo compreso nella Città: era questo la passeggiata favorita di Silla, di Salustio, di Pompeo, e dei dodici Cesari; finalmente il monte Testaccio, che lentamente formato dagli scarichi, e dalle rovine accumulate per il corso di diciotto secoli, ora innalza la sua cima uguale a quella degli altri, ed è certamento la decima collina, che resta rinchiusa nel recinto di Roma.

Intanto lasciando da parto l'origine di Roma che a dispetto di quanto ne abbia scritto il credulo Tito Livio, si perde nella notte de' tempi, e fa sì, che questa Città meriti il glorioso nome di Città eterna; omettendo le sue celebri geste, il suo spirito di patriottismo, e l'immensità del suo potere, e le grazie della sua letteratura, io ardisco assicurare, che il genere umano deve a Roma i tre più grandi benefizi, di cui sia suscettibile: la civilizzazione cioè, le scienze, e la religione. « Liceat dicere (sono parolo di Giusto Lipsio) divino « munere Romanos fuisse datos ad quidquid rude expo-« liendum, ad quidquid infectum faciendum, et loca, « hominesque elegantia et artibus passim poliendos. » Il celebre Poeta Gray fu colpito dalla maestà di questa Capitale, la quale gli rammentava tante classiche rimembranze, e restò immobile al printo aspetto dei suoi pomposi edifizj. In Roma antica signora delle Nazioni, ora dimora la sovrauità temporale dei Sommi Pontefici. successori di S. Pietro, che lasciò ai medesimi la sovranità spiritualo di tutta la Chiesa Cattolica; in questa è rimpiazzato il trono dei Cesari, e la sede dell'Impero dell' Occidento divenuto il santuario della religione Cristiana, e la sedo del primo Pastore.

Roma è stata più felice colla fondazione della religione cristiana fatta dagli Apostoli SS. Pietro, e Paolo, che dalla prima contaminata con un delitto di fratricidio. Roma pertanto celebra la festa con grande pompa nel giorno 29 di Giugno, giorno del martirio di guesti Santi Apostoli, e della celebrità di questa memoria ne partecipa tutto il mondo cristiano, ove la fede di Cristo si è abbracciata. Questi due Apostoli dice S. Leone Magno ( Serm. in nat. Apost. ) « Isti enim sunt viri, per quos « tibi Evangelium Christi, Roma, resplenduit, et quae e-« ras magistra erroris, facta es discipula veritatis. » Questi due Apostoli banno innalzato Roma a questa gloria, per cui è divenuta Gente santa, popolo eletto, città sacerdotale, e regia, sede del Principe degli Apostoli, fatta città principale per la religione. E per quanta forza era legata tenacemente da Lucifero, tanta per opera di Cristo restò sciolta. Chi non conosce quanto sia decoroso per le umane società, che vi sia nel mondo una Città, che serva di centro alla religione, e che sia la sede della Carità universale, e l'asilo della pace? Roma tu sei madre della Santa Religione; Tu, o Roma, quella specialmente sei, verso di cui volgono sguardi di amore, e di desiderio le nazioni pentite, e vengouo a gara a pagarti un tributo di ammirazione!

Roma sostenuta dalla mano della divina Provvidenza in mezzo alle più terribili calamità, e alle catastrofi le più sparentevoli, che tante volte furono sul punto di rovesciarla, essa non fu mai schiava, come lo furono Atene, e Sparta: non piegò il collo abominevole ai Maomettani come fu la deicida Gerusalemme, e se ancora invano si cerca il suolo, ove sorgevano Ninive, Palaira, e Babilonia, il Campidoglio però è ancora in piedi, e Ro-

ma pagana scavata da più di trenta piedi di profondità serve ad ornare la magnificenza di Roma cristiana. Vedova de' suoi Imperatori regna essa indipendente oggetto di venerazione dei popoli, e dei re: senza flotta, senza armata riposa in tranquillità, e pace; il rispetto dele nazioni più potenti della forza militare, che sostiene i troni, copre la di lei fronte con una Egida invisibile, respinge i pericoli, che potrebhero minacciarla, sorveglia alle sue frontiere, ed assicura il suo riposo, secondo la folice espressione del Fiorentino Poeta Filicaja:

Forti eserciti allor t' armaro, ed ora

Ti arma il rispetto.....

Ouindi è che Roma può dirsi non avere mai cessato di regnare, o per l'effetto della potenza spirituale, di cui è centro comune; o per l'esempio, ch'essa dà a tutte le Chiese cristiane del mondo, che stanno ad essa unite per reprimere lo spirito di sovversione, e di ateismo, o sia finalmente per il fuoco delle persecuzioni. che l' ha resa più pura, più splendida a guisa di quel prezioso metallo, che niente perde nel seno rovente del crogiuolo. Non più con una verga di ferro, ma con uno scettro di equità regge essa il mondo; e prosegue a disimpegnare l'alta missione, che l'è stata assegnata dal cielo, di dare cioè legge alla terra, e di presiedere agli umani destini, realizzando a tal guisa la chimerica dichiarazione del suo fondatore « Va, avvisa i Romani, che « tale è la volontà dei Numi, che Roma diventi la Ca-« pitale del mondo. » ( Tit. Liv. Hist. Lib. 7. c. 16. )

Il popolo Romano è nelle mani della Divina Provvidenza un organo universale, che mentre ciascuna delle divisioni delle umano famiglie si affatica per se sola esclusivamente, questo popolo solo fu destinato ad agire per

la felicità di tutto il mondo. Quindi avvenne, che questo popolo poncra tutta la gloria nel far parte alle altre nazioni della sua felicità, che s'impoveriva nelle sue conquiste; che il nome romano cra per tutto, e l'interesse particolare di Roma in nessun luogo; e questa gran naziono scura avvederseno preparava lo strade, agevolava tutto lo vie, ed appianava i senticri al Salvatore della terra.

Certamente non vi sono nell' universo che due Città, che ugualmente interessino tutti gli nomini abitanti del mondo civilizzato, qualunque sia la setta e la nazione, cui essi appartengono: Roma e Gerusalemme. La prima richiama tutte le classiche memorie, la seconda tutti i sentimenti di divozione: una mette sotto i nostri occhi tutte le grandezze della terra, l'altra tutte le glorie, e beatitudini del cielo; e per una disposizione singolare della Provvidenza queste due sante Città si combinano in una medesima destinazione; perchè come Gerusalemme fu ordinata a ricevere la luce, che illumina ogni uomo, che viene al mondo, così Roma fu stabilita a spandere questa luce divina nell' universo. Gerusalemme piantò la Croce sul Calvario, Roma sollevò questa medesima croce sopra le corone imperiali, ed ispirò i cantici sublimi del re profeta, che echeggiarono sul monte Tabor, e sulla montagna di Sion, e degli Olivi, ed hanno risponato dall' alto dei sette colli sino alla estremità della terra.

Quanto è facile e naturale a concepirsi quell' interno tumulto di affetti, che si risveglia nel viaggiatore, allorchè da lontano scuopre le sontuose cupole della gran città ( Urbs urbium), di una città che ha istruito tutti i popoli cristiani, che ha loro trasmesso la legge delle dodici tavole, la quale al dir di Cicerone rinchiude maggior sapienza, più verità, e più morale, che tutti i libri dei filosofi dell' antichità; di questa Roma finalmente, che tanto ha influito sopra il destino delle nazioni, e tanto ha occupato la storia, e che egualmente è famigliare alla viva immaginazione del giovano studente, quanto interessante per gli affetti dell' età fresca, ed avanzata. Si conosce hene l'idea dei Romani in se rerum dominos, gentemque togatam. Questa idea la espresse con una hella antitesi il celebre D. Luigi Lanzi parlando della Roma moderna, che s Vi è un grande, che si piega ad o « gni hello, vi è un bello, che si solleva ad ogni « grande.»

La vera causa del dominio dell' antica Roma è stato il grande principio dell' unità. Basta leggere la storia di questa Repubblica conquistatrice per riconoscero ovunque la manifesta influenza di questo principio di riunione. L' impero romano formava un insieme sostenuto dalla idea omipotente dell' unità delle Nazioni identificate, e confuse in un solo medesimo popolo, e ricondotto ai piedi del Campidoglio, come ad un punto centrale di Legislazione. Ebbene la sublime istituzione del 
Cristianesimo riprodusse in tutta la sua purità, ciò che 
l' unità politica aveva di sociale e di vasto; e l' unità 
della potestà spirituale può sola spiegare la sua lunga 
durata, e la vera cagione della perpettuità.

É a tutti notissimo, che Roma moderna conticne oltre il Vaticano, Palazzo incomparabile, un Museo, la Cappella Sistina, le pitture di Michelangelo, e di Raffaello, una celebre Biblioteca, ove sono riuniti più di cinquanta mila volumi impressi, e più di cinquanta mila manoscritti rarissimi, aumentati da Papa Calisto III. salvati dalla presa di Costantinopoli. Non ostante quelle magnificenze di Roma antica, che ancora esistono, e di Roma moderna sono dovute la maggior parte ai Pontefici regnanti. Peraltro Roma moderna ha per unico scopo, e suo oggetto di glorificare Iddio, di bandire dalla socictà i vizi che la corrompono, di predicare dottriae celesti di pace, e di amore; e per ottenere tutto questo estende le sue braccia, e tutti i suoi mezzi a tutto l'Orbe Cattolico, o a tutti gli uomini per richiamarli alla loro salute e alla strada, che li può condurre alla vera religione, e alla lotro sicura felicità. Tali sono gl' impegui dell' apostolato Romano.

La solitudine poi, che circonda l'antica capitale del mondo a gran ragione inspira maraviglia e sorpresa; alla distanza della Città di più di dieci miglia di circuito altro non si scorge, che un territorio nudo senza alberi, ed incolto. Si crederebbe separata dall' universo. Da ponte felice sino al campo marzo il tevere non bagna, che rovine, avanzi d'indelebile grandezza, tombe solitarie, e la polvere de'morti. Dall'alture di Baccano si scopre la Città incomparabile. La croce della cupola di S. Pietro, simbolo glorioso della Redenzione, si scorge fra le nubi; due monti scoscesi sembrano appunto dividersi per farla vedere, ed in istante apparisce Roma al mezzo del vuoto. Il viaggiatore certamente viene colpito dal grandioso della dignità, dal sublime di quelle desolanti pianure, che circondano la regina delle città; emblemi di gloria svanita, della sua rinuncia alla vanità, insegne parlanti di una potestà più umile, ed unicamente spirituale. I contorni brillanti delle città non sarebbero convenienti alla sede Pontificale, il suo aspetto deve eccitare venerazione; la solitudine, che la presiede è il suo

carattere, e la desolazione dal suo contorno dà risalto alla sua maestà. Intanto l'antica Roma riposa da più secoli nel suo sepolero di rottami. Come mai si potrà credere, che il tempo, cui nulla resiste, questo inesorabile distruttore di tutto ciò, che ha figurato per quoi che tempo sopra la terra, risparmierà la Roma de'nostri giorni, e che sospenderà il suo movimento, che da nessuna forza può essere arrestato per rispettare i monumenti Romani, mentre all'opposto si vedo, che qui appunto ha fatto pompa della sua maggiore attività?

Nelle sue critiche e numerose vicendo, Roma cristiana non rimase mai soggetta a veruna potenza, e nazione. Il che sembra cosa ammirabile, e sorprendente.

Ecco la narrazione delle diverse invasioni della Città. Nel 410. Roma fu presa d' Alarico re de' Goti.

Nel 455. Da Genserico re de' Vandali.

Nel 536. Da Belisario.

Nei odo. Da Belisario.

Nel 546. Saccheggiata e devastata da Totila.

Nel 896. Da Arnolfo di Guido.

Nel 1088. Da Enrico IV. Imperatore di Alemagna.

Nel 1527. Dall' armata di Carlo V. comandata dal Generale di Bourbon.

Nel 1799. Dall' Armata Francese.

Nel 1809. Dall' Imperatore Bonsparte.

Nel 1848. finalmente da alcuni facinorosi, per la maggior parte non Romani, i quali con un temerario, e crudele ordine nell'occasione del nuovo ministero, prevedendo che il ministro Rossi, uomo di sperimentato valore nelle pubbliche faccende voleva rimettere l'ordine nel governo per decoro, ed autorità del Romano Pontefice Pio IX. fu improvisamento pugnalato a tradimento nel sortire dalla carrozza per salire alla seduta in presenza di tutti nel di 15 Novembre 1848 predetto. Un tale atroce fatto produsse un gran disordine nella città, ed anche fu minacciato il Quirinale con armi, e spari di fucile, ove risiedeva il Pontefice, il quale consigliato, ed ajutato dai Ministri delle Potenze estere fuggì da Roma di notte il 25 del detto mese, e si ritirò in Gaeta. Intanto i facinorosi restando in piena libertà, prima promulgarono la Costituente, e dipoi la Repubblica Romana, dichiarando il Papa decaduto per diritto, e per fatto. E chi fece questo decreto? quelli, che erano gli usurpatori, e furono i giudici. Ma una tale Repubblica durò fino ai 3 di Luglio del 1849, piccola epoca, ma bastante per rovinare, e saccheggiare il materiale della Città e l'erario pubblico con milioni di debito di carta in circolazione. Quindi le truppe Francesi, e Tedesche, e Spagnole, e Napoletane intervenute per richiesta del Pontefice restituirono l'ordine e la pace in tutto lo stato pontificio, superando colle armi tutti gli ostacoli: benchè i Repubblicani accaniti avessero tentato ogni sforzo per la difesa, non perdonando alla vita dei cittadini, alle rovine di fabbriche; ma tutto invano.

Volendo fare seria riflessione sopra questa Città Capitale dell' Universo evvi qualche cosa di grande nei suoi destini; e nei fatti, che le sono relativi si scorge una serie di circostanze straordinarie, che sembrano presagirle qualche cosa di aumirabile, e sorprendente. Infatti dopo di avere avuto sotto la condotta dei Scipioni, dei Mari, dei Pompei, e di Giulio Cesare la fortuna, e la forza di soggiogare la maggior parte dell' Universo, e poi aver presentato al mondo ormai pacificato il bel secolo di Augusto, Roma sembrava assisa sopra indistruttibili fondamenti. Eppure appena scorrono quattro secoli, il suo scettro è quasi infranto; già si vede coperta di un velo di sangue, e la funebre gramaglia si stende sul Campidoglio. Il Nord intero si rovescia sul mezzo giorno. Gli Alarici, gli Attila, Genserico, Odoacre calpestano i Romani, e rapiscono loro le spoglie dell' Universo. Quando tutto è perduto si vede sorgere un nnovo impero, l'impero dell'opinione; e l'impero del Cielo, e della religione posa il suo trono più stabile sopra le rovine dell' antico. Roma diviene ancora la metropoli dei popoli, ch' ella sottopone benchè vincitori alle sue sante leggi per un giogo volontario, e quando l'aquile vittoriose seguivano le bandiere di altri Cesari, la pacifica tiara distribuiva reali corone, come un giorno le distribuiva il Senato Romano, Due Poeti eminentemente religiosi il Petrarca, e il Tasso riceverono in Campidoglio la palma del Genio. Le nazioni convertite alla fede ammirando le grazie di una Poesia veramente cristiana. si prostrarono di puovo ai loro antichi padroni, ed il secolo di Leone X. vide brillare le bello arti in tutto il loro splendore.

Si può domandare a chiunque quale città, quale nazione ha giammai goduto di una si nobile, o lunga esistenza in mezzo ai continui vortici degli avvenimenti, ed inoudazioni delle barbare tribià, che rigurgitavano sopra la regina dell'universo da tutte le parti dei re continenti? E non ostante quell'immutabile decreto, che dispone la caduta, l'amiliazione, ed il niente a tutto ciò, che è giunto sulla terra al più alto grado di elevazione, il Campidoglio sussiste ancora, Roma è ancora in piede! Maraviglia unica negli annali della storia, come si potrà spiegare senza ricorrere ad una particolare providenza?

Se poi penetriamo sotto quelle oscure volte di Roma, ove secoli sopra secoli ruotando si sono inabissati, troviamo una grande sotterranea magnificenza. Le Cloache romane sopra il cui mobile, ed impetuoso letto poteva con sicurezza navigare e manovrare una flottiglia sotto i palazzi, e le strade di questa gran Città; canali indistrnttibili di tredici piedi di larghezza, per cui scorrevano numerosi fiumi, quivi diretti dai toscani Architetti perchè continuamente trasportassero le lordure di questa Città eterna. Affacciato ciascuno al ponte Sublicio già difeso da Orazio Coclite contro tutta l'armata di Porsenna, si vede la triplice bocca della gran Cloaca, la sola, che non sia ancora rimasta ostrutta dal tempo, e si vede con gran sorpresa sgorgare ancora le sue onde prigioniere nel Tevere. In somma da quanto si è detto sembra che Roma sia destinata dal Cielo per divenire la scuola centrale delle nazioni.

Roma è stata sempre da S. Pietro Pontefice la dimora dei successori dell' Apostolo, ma nell'anno 1308 dal Papa Clemente V. ch' era franceso, fu stabilita la residenza ad Avignone, ed è continuata dai suoi successori sino a Gregorio IX., il quale cedette all'istanze dei komani, e restitui la sede dei Pontefici nuovamente nella metropoli del mondo, ed in appresso mai fu interrotta. Si è poi osservato che il regao di S. Pietro è stato il più lungo, non avendo alcano de' suoi successori regnato più di anni 25, ai quali anzi neppure sono giunti; one ei la solo S. Pietro ha seduto capo della religione cristiana una intera quarta parte di un secolo, quando glorificò Iddio colla sua crocifissione secondo quella profezia: Quando sarai vecchio stenderai le tue braccia. Il suo martirio e quello di S. Palol dopo di essere stato insieme

lungo tempo nelle carceri Mamertine seguì l'auno 67 dell'era cristiana, sotto l'impero del crudele Nerone.

Finalmente ben si conosce, che non vi è ministero sopra la terra più augusto di quello che Roma cristiana esercita per mezzo del primo Pastore della Chiesa cattolica il sommo Romano Pontefice, banditore della santa parola. Chi non vede manifesta l'abbondanza dei frutti di edificazione, la copia di grazie, di cui è fecondo, il numero delle divine benedizioni che fa piovere sopra la Città augusta? Così niun' altro ministero v' è che possa più facilmente compiere degnamente per l'altezza della dottrina, e per la profondità della scienza, e per l'assistenza del divino spirito, che indispensabilmente rinchiude. Ed al vero divenuta la Chiesa romana depositaria di verità, promulgatrice ed interprete della legge d'Israello, dispensatrice dei misteri di Dio, è guida dei popoli cristiani dell'universo, nelle vie che mettono al cielo. Quindi i suoi ministri imitando nell' umiltà, e povertà gli Apostoli, non debbono eglino attendere di continuo ad erudirli nelle sane dottriue, ed a riempirli del conoscimento dei voleri di Dio in tanta saggezza ed intelligenza spirituale? Onde non possono dispensarsi di bene conoscere le scritture sacre, le tradizioni, gli oracoli della Chiesa, e colla autorità suprema dello spirito di Dio che la muove, e la spiega, la distingue, investigandola nelle definizioni apostoliche, e canoni dei Concilii, e nell'insegnamenti dei Padri. Non è officio di Roma, e Chiesa ramana per opera dei sui ministri di sottoporre le passioni degli uomini al soave giogo di Cristo, e di confondere la falsa ed orgogliosa sapienza del mondo? Dunque fa loro mestieri d'internarsi nella sterminata profondità delle coscienze, e de' cuori, e d' interrogare del vero la natura, e la storia, i proverbi del volgo, e le teorie dei filosofi, d'indagare le analogie, che passano tra l'ordine fisico ed il morale, fra i fatti, e le idee. onde rendere manifesta l'armonia dei divini precetti colla natura di Dio, e dell'uomo, le contradizioni, e la concordia colle speculazioni dell'intelletto, e i lumi della rivelazione, discoprire nel mistero la espressione più sublime dell' intime leggi degli esseri, e coi dettami della fede d'illuminare, e dirigere la ragione, e cogli argomenti della ragione riconoscere la verità della Fede. Non ha la Chiesa romana ed i suoi Ministri a riputarsi a dovere di magnificare Iddio nella sua Chiesa ampliando i confini di lei, e chiamandola colonna di verità. regno de' santi, e promotrice provida, e seggia d' ogni utile istituzione sociale? Dunque è necessario alla Roma cristiana avere sempre presenti alla mente dei suoi ministri la origine, ed i caratteri, le promesse, le vicende, i dolori, e le glorie, e la sua benefica opera nell' avviare con sicurezza, e felice progredimento l'umanità tutta quanta al fine altissimo, a cui venne ordinata. Questa è l'amplissima scienza, che accoppiata ai doni della grazia formano il ministero evangelico di Roma, come si rileva dai monumenti immortali. In questo risiede la maestà della Chiesa romana. E nella educazione sacra, e scientifica deve essere la principale occupazione della Sede Apostolica.

In quanto alla politica è cosa interessante il rilevare, che l'attuale governo di Roma, e dello stato pontificio presenta i rapporti più marcati con quelli dell' antica Roma. Riconosceva questa come capi dello stato i Padri Coscritti, che i soli esercitavano le alte funzioni del Sacerdozio, e come non v'è chi l'iguori, il Senato romano e un Collegio di Pontefici, che dopo di avere osservato gli auspici, ed esegnite tutte le sacre ceremonie, sanzionavane i decreti , le alleanze , le dichiarazioni di gnerra, i trattati di pace ec. Così per quanto è lecito di paragonare le cose umane colle sante e divine istituzioni. Roma cristiana onora come suo capo il romano Pontefice: il sacro Collegio rappresenta quel Senato, che sembrò agli occhi del re di Epiro un' assemblea di monarchi; esiste ancora in Roma un Senatore. e i giudici consolari Conservatori delle Leggi, o residenti in Campidoglio, ove rendono giustizia, e rappresentano all'occhio di un diligente osservatore l'immagine dell'antico Consolato. Per quello, che rignarda l'interna amministrazione, i Romani de' nostri gierni sono più liberi, ed hanno maggiori esenzioni e privilegi che non ebbero giammai gli antichi Romani. Ed il governo di Roma è veramente popolare. Le più alte dignità sono aperte a tutte le condizioni; e non si considera che il vero merito, i costumi, e l'abilità. Il gran titolo di elevazione nel quale il Papa si distingne, è quello d'esser detto Capo visibile della Chiesa. Titolo grande, nnico nel mondo cristiano, che rende illustre, e santa la Città che lo possiede.



## INDICE

Del breve Crattato sopra lo Studio Vella Religione

| AL LETTORE                                       | IX. |
|--------------------------------------------------|-----|
| CAPO PRIMO                                       |     |
| Necessità di un tale studio                      | 3   |
| CAPO SECONDO                                     |     |
| Utilità intrinseca del medesimo studio           | 11  |
| CAPO TERZO                                       |     |
| Utilità relativa in generale dello stesso studio | 19  |
| CAPO QUARTO                                      |     |
| Utilità dello studio relativa al Tempo           | 23  |
| CAPO QUINTO                                      |     |
| Utilità dello studio relativa al Luogo           | 31  |
| CAPO SESTO                                       |     |
| Utilità dello studio relativo alla Gioventù      | 34  |
| CAPO SETTIMO                                     |     |
| Utilità dello studio relativa al discredito      |     |
| in cui sono gli studj di religione               | 39  |

| S. II. Questo discredito dipende ancora dall'odio, e    |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| dagli sforzi de' nostri nemici                          | 42  |
| 5. III. Il discredito predetto si ripete ancora dal-    |     |
| l'abuso dei Cristiani del loro talento                  | 45  |
|                                                         |     |
| CAPO OTTAVO                                             |     |
| Pregio ed eccellenza dello studio della religione       | 49  |
|                                                         |     |
| CAPO NONO                                               |     |
| Lo studio della religione non sopprime la ragione       |     |
| e i suoi lumi                                           | _55 |
|                                                         |     |
| CAPO DECIMO                                             |     |
| Lo studio della religione                               |     |
| non è nemico della vera Filosofia                       | 63  |
|                                                         |     |
| CAPO UNDECIMO                                           |     |
| Lo studio della religione favorisce tutte le Scienze    |     |
| e le Arti                                               | 73  |
|                                                         |     |
| CAPO DUODECIMO                                          |     |
| Lo studio della religione è conforme a tutti i talenti, |     |
| e a tulti i Governi                                     | 98  |
|                                                         |     |
| CAPO TREDICESIMO                                        |     |
| o studio della religione riprova l'abuso della ragione  |     |
| e dei talenti dell'uomo                                 | 108 |
| 0                                                       |     |
| CAPO QUATTORDICESIMO                                    |     |
| Presso i Filosofi veri antichi, e moderni               |     |
| è stato in orrore l'Ateismo, e l'Incredulità            | 121 |

|                                                                       | 215      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPO QUINDICESIMO                                                     |          |
| Lo sturio della religione insegna che la Chiesa cristian              | a        |
| è militante in terra                                                  | 134      |
|                                                                       |          |
| CAPO SEDICESIMO  Lo studio della religione cristiana reca tutti i mez | <u>i</u> |

### CAPO DICIASSETTESIMO Collo studio della religione si vede l'origine del Dominio temporale della Chiesa Romana 168

#### CAPO DICIOTTESIMO Lo stesso studio colla verità della storia ci manifesta la dolcezza, e tranquillità del Governo Pontificio 176

#### CAPO DICIANNOVESIMO Le corporazioni regolari dalla Chiesa approvate sono considerate come baluardi del Cattolicismo

CAPO VENTESIMO Le vicende di Roma cristiana si conoscono dallo studio della religione 199

# IMPRIMATUR Julius Can. Pensi Pro-Vicarius Generalis

NIHIL OBSTAT
Fr. Franciscus Angelini Ord. Conventualium
S. Theologiae Doctor et S. Officii Tuderti Vicarius

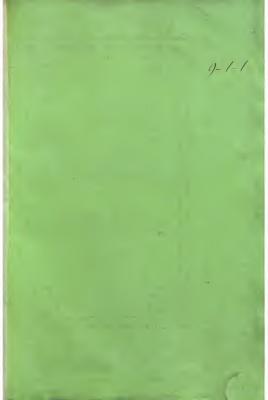









